

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

## Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com





• 

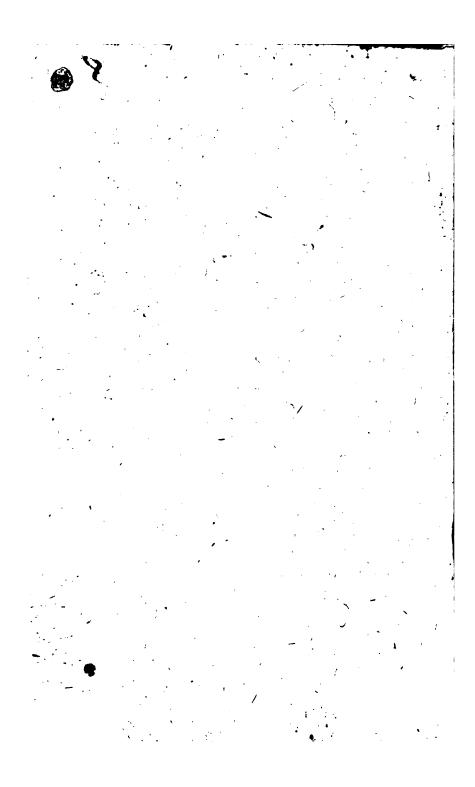

## DELLA

# COSTITUZIONE

DELLE

# CORTES DI SPAGNA

DI M. DI HALLER

AUTORE DELLA RESTAURAZIONE DELLE SCIENZE POLITICHE

Traduzione dal Tedesco nel Francese dello stesso Autore

ed ora trasportata nell' idioma Italiano

DA G. A. P.

DEDICATA A S. E.

LA SIG. MARCHESA CIRCELLI.

NAPGLI

DALLA TIPOGRAFIA DI PORGELLI.

1822.

# TO VINI AMMOTILAD

JN8/79 H3



# OL Sua Eccellensai

# La Signora D. Cristina Ponfo

Marchesa di Circelli ec. ec.

# Eccellenza

La Costituzione defla Monarchia Spagmola compilata dalle Cortes è sembrata a taluni il capo d'Opera della Sapienza politica, ed infelicemente non sono ad essa mancati degli ammiratori, che senz' avere il talento di conoscerne la malignità, e le assurdità si son lasciari ingannare da coloro, che aveano tutto l'interesse di trarli nell'errore. Noi per nostra dissavventura siamo stati testimonj delle sciagure, in cui è stato gettato il Regno da questo deplorabile inganno, e non ci è bisognato meno di tutta la Sapienza del nostro Monarca, per farci sentire il minor peso possibile delle sue fatali conseguenze.

Quindi era ben necessario che alcun savio e Dotto uomo mostrasse con forza, e con chiarepa il veleno, che in quella nascondesi, e le intengioni vere di chi l'avea compilara. Questi è stato appunto il celebre Sig. di baller già noto altronde nella Repubblica delle Lettere per la sua
classica Opera della restaurazione delle Scienze
politiche. Questo libretto che in tempo sì opportuno mi giunge nelle mani unisce la più soda religione con le massime di una vera politica, e
della retta ragione, per la qual cosa riproducendolo credo di rendere il maggior vantaggio alla
traviata gioventù

Intanto un libro di tal natura a chi altro, che a 4. L. intitolar si deve? Ol Lei si savia e compita Dama, che forma l'ornamento del suo sesso: a Lei il cui cuore è stato formato dalle massime più pure di Religione, e di morale: a Lei il cui illustre sposo tanti segnalati servigi à prestati allo Stato con i suoi lumi superiori, e tanto interesse à preso nella causa de' buoni: a Lei in fine che con la sua autorità, e patrocinio sarà senza dubbio per actrescer pregio ad un opera, che dal suo scopo è a sufficienza taccomandata. Si degni dunque l'C. V. di accettarne l'offerta, mentre io pieno di alta stima sono

Umiliss. devotiss. ed ossequiosiss. servo Gabriele Porcelli.

## LO STAMPATORE

A CHI LEGGE.

Doventi volte si fa il più compiuto elogio di un libro col solo nominarne l'autore. Da certi genj tutto ciò ch' esce alla luce porta sempre il carattere della singolarità, e dell'importanza. Pertanto a commendarvi l'opuscolo che io vi presento basta, o cortese lettore, l'indicarvi essere parto della dottissima penna del famoso Carlo-Luigi di Haller. Da un uomo che ' ha levato sì alto grido nell' Europa religiosa, e politica per le sue dotte produzioni letterarie, e per li nobili sagrifizi sostenuti in difesa della verità, ognuno già attendesi delle riflessioni solide egualmente, che edificanti; e queste infatti distinguono l'Opera di che si tratta. Essa è condotta con una maravigliosa semplicità, ma è allo stesso tempo abbastanza profonda e saggia per dileguare certe prevenzioni prodotte dall' ignoranza o dall' entusiasmo. questo merito intrinseco aggiunge essa altresì quello di essere l'opera della circostanza. I disastri di cui al presente è spaventoso teatro la Spagna infelice, e quelli ancora più grandi ai quali tutt' i politici prevedono che corre ciecamente incontro, non sono stati bastevoli a disingannar certi spiriti che sembrano, in pena del loro orgoglio, condannati ad essere il trastullo miserando di tutte le follie; e di tutt'i pregiudizi; ed a fronte di tutto ciò, che hanveduto co' propri occhi, ed inteso colle proprie orecchie non cessano di riguardare come l' Opera del Genio il parto più mostruoso dello spirito rivoluzionario. Se non m'inganno, ciò proviene dacchè l'impostura, troppo infelicemente feconda in interpretazioni e ripieghi, attribuisce i fatti, che non posson negarsi, a tuft'altro, che a ciò da cui necestariamente traggono origine. Per questa classe particolarmente di persone, se sono di buona fede, può essere di non piccolo giovamento la lettura del presente Opuscola; in esso si scuopre naturalmente tutto ciò che vi ha di assurdo, di contradittorio, e di pernicioso in quella tragicomedia politica che, rappresentatasi per la prima volta

in Francia l'anno 1791, si è poi riprodotta con pari felicità di successo in Ispagna, ed in Italia, e che, per un'abuso di vocabolo, si è chiamata Costituzione. Queste circostanze hanno fatto accogliere con trasporto l'opuscolo che annunziamo. Scritto esso originalmente in Tedesco fu poi dallo stesso autore tradotto in idioma Francese, e, non ha guari, anche in Italiana favella da un'abile penna in Imola. Questa versione è quella, che io presento ai miei concittadini riproducendola co' miei torchi, sulla lusinga di far loro cosa grata, e di contribuire al disinganno di qualcuno, unico scopo cui mirano i desideri, e i voti degli amici del bene.

ŧ 1 . : . . • *1*. • 

# PREFAZIONE

La prima parte di quest opera, la quale comprende l'analisi della Costituzione delle Cortes, è stata composta nel 1814, epoca nella quale questa produzione pervenne alle mie mani. Diverse letterarie occupazioni mi avevano impedito di ultimare il mio lavoro. Questa Costituzione annullata al ritorno del re, aveva perduto con l'allettamento della novità ogni specie d'interesse. Sembrava essere caduta in una profonda dimenticanza, allorchè, scorsi sei anni, alcune circostanze, tutti i rapporti delle quali non sono ancora bastantemente conosciuti, hanno forzato il re a dare alla medesima una sanzione legale. Si fatica oggi giorno per metterla in esecuzione, ed io ho creduto cosa non inutile il riassumere questa narrativa, rapportandola alle presenti circostanze, ed aggiugnendovi alcune riflessioni sugli effetti che questa Costituzione ha prodotto, e produrrà, su gli errori che si sono rinfacciati a Ferdi-

nando VII, ( vedi la nota \* in fine ) e su i soli veraci mezzi di combattere, e di vincere la rivoluzione, ch' è quanto a dire di ristabilire l'ordine sociale, ed il riposo in Europa. Gli avvenimenti sor. si dacche diedi l'ultima mano a questo scritto, e durante la impressione del medesimo hanno già luminosamente confermato ciò che in esso io aveva annunciato. È quindi evidente oggidì, che i giacobini di Spagna, come tutti gli altri non sono in alcun modo attaccati alla loro Costituzione, ed alle disposizioni, ch'essa racchiude; e che non si tratta per essi di altro, che di far trionfare i loro principi, e di elevarsi così co' loro, aderenti alla sovranità, cioè al possesso esclusivo del supremo potere. Tutti i loro decreti, i loro regolamenti, i loro proclami, le loro istruzioni per le prossime elezioni non hasno altro scopo che quello, e sono altrettante riprose di un timore che si cenca indarno di mascherare. Ad. enta della Costituzione, della quale pel corso di otto april non desi essere cangiato neppure un jota, e che per qualunque, siasi carica non esige, che la qualità di Spagnuolo, e la età di 25 anni, tutti i religiori, e tutti i membri de quattro grandi ordini. militari sono stuti di recente privati della facoltà di concorrere all'elezioni, o di essere eletti delle Coru testi e mentre si escludono in tal guisa gli uomini. più ragguarderoli, ed i più dotti che v'abbiano in Ispagna, si ammettono senza difficoltà gli ecolestu-

stici esiliati, cioè a dire coloro, che si sono fatti traditori, e spergiuri al loro stato; i professori secolari, ne' quali si suppongono senza dubbio principj più liberali, e fra i quali sono probabilmente già designati i fratelli, e gli amici confidenti; finalmente i membri delle Contes del 1810 pervenuti poscio agl' impieghi di alta amministrazione, impieghi che essendo di nomina del re dovrebbero allontanarti dalle elexioni. Vanno essi per ultimo più oltre ancora dei giacobini francesi koro predecessori; essi incominciano, de un' decreto, in forza deli quale tutti coloro : che ricusano di acceltare la loro Costituzione; o she non l'accettano, che con restrizioni, o preteste contraria alla spirito della medesima, cioè allo spirito rivoluzionario, decadranno dalle loro cariche e dignità, e saranno privati del diretto di oittudinauza de esiliati dal territorio Spaguedo. Se questo decretor, che a dir vero è stato posteriormente portato al effetto can quanto uvvenne-di quà dai Pirenet prer avventura a rigorosa esecuzione si conduceva , avrebbe contribuito a spopolare la Spagua, ben più che dieci espulsioni di Moris Tollo considero, fratiunto sotto l'aspetto di una vera fortuna, giacthe termina di smascherare la setta..... pana gli nomini onesti dai malvani, e rendesteffetto tivamente la resistenza più forte, più efficace; dis positiva. Imperocche se l'elezioni avessera le levere alle muove Cartes alouni ummini dubbene veramente

illuminati, le loro voci sarebbero state soffocate dalla gran maggioranza dei sedicenti liberali, o a der meglio essi avrebbero poco a poco contratto alcun che del veleno contagioso, e si sarebbero modellati essi medesimi all'esercizio di un potere illegittimo. lo che avrebbe fatto più agevolmente approvare t decreti di alcupi sofisti come volontà nazionale. Ma supponghiamo, che i sovrani legittimi per sentimento della loro propria conservazione emanassero simili decreti contro i giacobini, che volessero privare delle loro cariche, e delle loro dignità, dichiarar decaduti dai diritti di cittadinanza, e banditi dal loro paese coloro che rappresentano come una usurpazione, e che ricusano di riconoscere, o che non riconoscono che in termini evasivi, equivoci, e contrarj al retto spirito, la legge fondamentale dello stato, il potere, e la indipendenza che il sorrano ha da Dio stesso, i titoli de' suoi possedimenti, i documenti delle convocazioni che stabiliscono i suoi rapporti con le diverse classi de' suoi sudditi; qual grido di persecuzione e d'intolleranza s'innalzerebbe elloru in tutta l'Europa ! Eh! Cortes, i nostri prineipi sarebbero più sicuri adottando simili provvedimenti, e converrà forse così terminarla, considerando che in ultim' analisi i lupi e gli agnelli non sarebero per vivere lungo tempo in pace, gli uni a fianco degli altri.

Per esporre un più ratto giudizio sulla Costitu-

zione del 1812, non sarà inutile di qui richiamare in poche parole ciò che in sostanza erano queste Cortes, delle quali tanto rumore si mena oggidì. Le antiche e legittime Cortes di Spagna non erano altro che gli stati generali, quali appunto dovevano. essere per la natura della società, composti, come da pertutto, di tre ordini, del clero cioè, della nobiltà, e dei deputati dei paesi, le assemblee delle quali poco frequenti in Ispagna furono denominate Curie. (Curiae Generales, Cortes). Le Cortes de' nostri giorni per lo contrario non sono nè quegli stessi stati generali, ne rappresentanti eletti, o muniti di potere dalla Nazione. Derivarono esse da diversi comitati di nuova instituzione, che si erano costituiti nelle provincie nel 1808, senza ordine e regola, per dirigere la resistenza del popolo contro la invasione francese, i capi de' quali non avevano allora certamente neppure sognato una Costituzione. Questi comitati ben vedendo sin d'allora il bisogno di un punto di unione, per non essere partitamente battuti, formarono una giunta centrale composta da due soggetti di ciascun comitato provinciale, la qual giunta si riunì a Siviglia nel settembre del 1808 dopo la vittoria riportata sul generale Dupont. I progressi delle truppe Inglesi aprirono per un momento a quest'assemblea le porte di Madrid, ov'ella prese il titolo di giunta centrale della Spagna, e delle Indie; ma le interne di lei dissensioni, e le sue misure

arbitrarie le procaccidrono l'odio di tutt'i partiti, e discacciata da Madrid dalle armate di Bonaparte, fu forzata il giorno 24 Genparo del 1810 da una sedizione popolare ad abbandonare Siviglia, e rifugiarsi negli ultimi confini della Spagna; in quella stessa isola di Leon, ove sembra che il suo spirito siasi conservato. Ella prese ivi senza alcun fondamento legale il titolo di Cortes generali, e straordinarie, e nominò una sedicente reggenza che investi del suo potere, e di cui la setta giacobinica, gelosa di piègare a suo vantaggio tutti gli avvenimenti, procurb di creare il suo più valido strumento. Alcune società scgrete, diversi comitati di sofisti, avvocati, scrittori senza merito, che hanno salvata la Spagna in quella guisa appunto che l'Alemagna deve la sua li-. berazione al dottore Janh, ed alle sue scuole ginnastiche; persone senza mandato per parte del re, o della nazione, ma legate con una fazione influente nelle Cortes: tali furono gli autori di questa famosa Costituzione ch' essi fecero sanzionare a forza d' intrighi dalle Cortes medesime il 18 Marzo 1812, e publicare dalla reggenza in nome del re, allora prigioniero a Valençai. Ne fu già per effetto dei loro sforzi, ma in conseguenza bensì delle vittorie riportate dalle armate alleate in francia, e da quelle del duca di Wellington in Ispagna, che rientrarono in. Madrid nel gennajo del 1814. Temendo il troppo grave pericolo di dover dar ragione delle proprie

determinazioni, ed avvezze al potere sovrano, vollero continuare ad esercitarlo: ebbero l'arroganza di dichiarare al sovrano reduce dalla francia, che la nazione non gli presterebbe soccorso ed obbedienza, se non se dopo che avesse giurata la Costituzione. Ma Ferdinando VII non si arrese a questa insolente intimazione, e trovè la nazione intera ben altramente disposta. Sostenuto dal prode generale Elio, che si è per ciò reso in oggi l'oggetto delle furiose persecuzione dei giacobini, e posto alla testa di un' armata fedele di 40,000 uomini, emanò quella celebre ed ammirabile dichiarazione di Valenza, con la quale, fra gli applausi universali della nazione, annulla come incompetente ed illegale la Costituzione e tutti i decreti delle Cortes, che sarebbono senza dubbio rimasti nel nulla, se il governo avesse fatto uso di maggior vigilanza e fermezza. Egli è finalmente provato da un documento rilevantissimo pubblicato in un giornale di Madrid, l'Atalaya de la Mancha ( Sentinella della Mancia ) il 12 maggio del 1814, due giorni prima del ritorno del re, che poco mancò onde questa Costituzione fosse l'ultimo termine delle macchinazioni de sofisti spagnuoli, e ben si conobbe ch' essa non era destinata che ad aprire il campo a nuovi sconvolgimenti. Ecco l' Art. in questione di questo giornale (1). In tal guisa le prime azioni e i primi sforzi del partito furono se-

<sup>(1)</sup> Vedi la pag. 17.

guiti, come osserva anche l'Atalaya, dal successo desiderato. L'inquisizione fa abolita, quantunque a nostri giorni nulla più conservasse della sua antica severità, ne di altro guari si occupasse che della censura dei libri pericolosi, e benchè la nazione stessa desiderasse la sua conservazione. I vescovi più spettabili furono esiliati, e gli altri minacciati della sorte medesima in caso di opposizione al sistema anti-cristiano. Il capo della Chiesa fu escluso dal territorio Spagnuolo nella persona del suo rappresentante al trono, e i settarj e gli atei furono l'oggetto di una particolare protezione. Siffatte misure unite all' esito della segreta cospirazione, di cui abbiamo ora parlato fanno vedere abbastanza il motivo per cui il re credè opportuno di seguire al suo ritorno un sistema del tutto opposto, nè potè pertanto riconoscere questi sofisti come salvatori della Spagna, meno poi come amici del suo trono. Si comprenderà ora egualmente per qual ragione si è tanto declamato contro l'autore dell' Atalaya negli stessi giornali Tedeschi. I fratelli e gli amici avranno ben indicato ch'egli non era un nemico da disprezzare, giacche aveva disvelato i misteri del partito. Questa setta minaccia tutti gli stati, e la società intera; essa prepara a tutti le medesime calamità: non istanchiamoci adunque di combatterla, e se Dio ci presta il suo soccorso, di distruggerla.

Berna il primo maggio 1820.

## TRADUZIONE

DALL' IDIOMA

## SPAGNUOLO.

Estratto di un giornale periodico pubblicato a Madrid sotto il titolo di Atalaya de la Mancha (Sentinella della Mancia) il 12. maggio 1814.

Nei nostri numeri 1. 2. 3. 4. 5. 6. e 7. delle scorso mese voi avete veduto la Costituzione segreta, che i faziosi avevano compilato (niuno osa mettere in dubbio la di lei esistenza). Noi non abbiamo potuto allora, pei motivi già esposti, pubblicare i suoi ultimi articoli: essi sono letteralmente del seguente tenore.

- » Art. 38. A misura, che questa Costituzione co-» minciera a mettersi in esecuzione, i membri del-» la convenzione procureranno di preparare il po-» polo a disfarsi del suo re.
  - » Art. 39. A quest' effetto si parlerà incessante-» mente del diritto inprescrittibile di eguaglianza, » sotto il quale tutti siemo nati. Che la nazione non » dev'essere comandata, che da quelli ch'essa sce-

» glierà e nel finodo ch'essa vortà; che il regno ere-» ditario è una usurpazione; che l'eguaglianza è un » diritto di ciascun cittadino; che l'impero della » nazione dev'essere alternativo per tutti ogni anno, » egualmente che il regolamento di una città, o di » un borgo. Che allora non si vedranno più despo-» ti tiranneggiare i popoli, ne usurpatori che gli » schiaggiano con contribuzioni che appropriano a » se stessi, per vivere nell'oziosità e nel vizio (1). » Che la distinzione sacerdotale è dessa pure un'al-» tro attentato alla libertà dell'uomo. Che l'inferno » di cui si vuole atterrirlo per amareggiargli i suoi » piaceri (2), e per attaccarlo fermamente alla co-» lonna dell' agbitrario, non è altro che un fanta-» sima inventato dalla superstizione, la quale non » trova altro sostegno per mantenersi nelle sue di-» stinzioni e nella sua oziosità (3).

<sup>(1)</sup> Le rendite della corona non risultano interamente dalle imposte, ed in Ispagna meno che altrove. Conviene però alle Cortes di declamare contro le imposte, nel tempo stesso che la loro Costituzione non mette alcum limite a quelle ch' essi possono levare per far fronte alle spese, che piacesse loro di stabilire.

<sup>(2)</sup> I signori liberali non s' imbarazzano punto di essere turbati, ove ciò fosse anche col mezzo di soli rimorsi, nei loro piaceri che consistono nell'uccidere, nello spogliare i cittadini, nel detronizzare i re, nel rovesciare tutti i rapporti di società.

<sup>(3)</sup> La condizione adunque la più attiva; e la più laboriosa della società, quella che richiede maggier numero di sacrifizi e di sforzi, si accusa di oziosità. Oziosità bene strana, che sola istruisce la gioventù, ha cura degl'infermi, consola per ogni dove il povero e l'infelice, e s'incarica di servire tutti gli uomini!

. » Art. 40, Dopo di aver condotto un tal piano » fino a questo punto di maturità, e di avere este-» se completamente queste idee, sia verhalmente, » sia in iscritto, si avrà cura di formare dei reggi-» menti composti di giovani penetrati e nutriti di » queste medesime idee, comandati da individui della » nostra associazione, hen disposti ad appoggiare, » ove occorra, con la forza, e a diriggere gli ulti-» mi passi che devono condurre alla nostra felicità (1). » Art. 41. Si spargeranno in seguito dei procla-» mi analoghi, ed in un giorno convenuto si piom-» berà nel tempo stesso sul re, e sulla reggenza, e » sopra tutti i ministri della superstizione (3): sa-» ranno proclamate la libertà e l'eguaglianza; e in-» vitati i popoli a scegliere un direttore nazionale » per quell'anno, come pure a fissare una Costitu-» zione, che deve formare in appresso la delizia, e » la felicità dell'uomo libero (3).

<sup>(1)</sup> Questi reggimenti sono le milizie nazionali.

<sup>(2)</sup> Si sa che parlando il linguaggio dei liberali, è appellata superstizione ogni religione, cioè ogni credenza di un potere, e di una legge superiore.

<sup>(3)</sup> L'uomo libero nel senso della setta è quegli, che non riconosce veruna superiorità politica, o religiosa, che in conseguenza si crede egli stesso re, e pontefice sovrano. I fratelli ed amici si riconoscono con questo termine. E in questa guisa, che in
Alemagna le scuole filantropiche sono state tanti semenzaj di uomini liberi, ed è perciò, che abbiamo veduto in Francia il giornale degli uomini liberi. Le parole liberale, ed indipendente henno nel moderno gergo lo stesso significato.

Onde mandare ad effetto un piano al orribile, (cost continua l'Atalaya) essi hanno reputato indispensabile il formare, quantunque senz'alcuna autorizzazione dei popoli, una Costituzione pubblica per appianarne loro il cammino. » A quest'effetto hanno imaginato, dopo il corso di più di un'anno di continue discussioni nelle loro notturne adunanze, di formare quella, che non è altra cosa, che una copia scandalosa della Costituzione dell'assemblea nazionale di Francia negli anni 1789 1790 e 1791, creata per abolire la religione; detrenizzare il re, ed incatenare il popolo, ch'essi chiamavano sovrano. Sono stati arditi al segno di presentarcela come una compilazione delle nostre cattoliche, e sagge leggi.

## DELLA

# COȘTITUZIONE

DELLE

## CORTES DI SPAGNA.

Si è dissus nelle nostre montagne un libretto intitolato: Costituzione politica della monarchia Spagnuola, promulgata a Cadice il 19 marzo 1792 (1), preceduta dal rapporto della commissione delle Cortes, incaricata di presentare il progetto di Costituzione tradotto dallo Spagnuolo nel Francese idioma da E. Nunez de Taboada direttore dell' interpretazione generale delle lingue. Parigi 1814, pagine 102 in 8. Grazie a Dio sino ad ora questo progetto non era stato messo in esecuzione. Non vi volle che un proclama, che il re emano all'atto del ritorno nel

<sup>(1)</sup> Si è voluto dire 1812: è questo un errere di stampa dei più madornali.

suo regno, ed al quale tutta la nazione fece plauso. per distruggere questo preteso risultamento della volontà generale. Ad imitazione de' suoi modelli, esso aveva preso l'incamminamento di tutto ciò che non essendo fondato sulla natura, non deriva che dal capriccio degli uomini, e non è impresso che sulla carte. Si sono, non ha dubbio, vedute delle persone che non hanno saputo nascondere il loro dispetto per questo picciolo affronto, che il giacobinismo, ed i lumi politici del nostro secolo avevano sofferto; elle se ne sono rammaricate assai chiaramente in certi giornali, ed al loro modo d'intendere, la nazione Spagnuola aveva perduto in questi fabbricatori di Costituzioni gli uomini più distinti, i più illuminati, e quelli ai quali era più difficile altri sostituire per l'amministrazione del Regno (1). Questi lamenti, e queste speranze sono effeno fondate? Questo è ciò che si vedrà con l'esame il più accurato di questa Costituzione. Essa lo merita non per se stessa, ma come un insigne monumento dello spirito del secolo, come una pruova luminosa dell'impero inaudito, che hanno usurpato i falsi principj filosofici anche in un paese, ed in circo-

<sup>(1)</sup> Oggi giorno che una fazione militare, e liberale ha costretto il re a dare la sua sanzione a questo atto, tutte le trombe rivoluzionarie intnonano i suoi elogi, ed annunziano alla nazione Spagnuola i più felici destini.

stanze che loro sembravano meno favorevoli. Ove dunque va a stabilirsi il giacobinismo? Esso non è giammai stanco delle sue sperienze, s'impadronisce di tutto, vuole profittare di tutti gli avvenimenti, ed allorquando è battuto da un lato, meno ancora per fatto degli uomini, che per la natura delle cose, lo vediamo rialzarsi dall'altro colla medesima arroganza.

. Il rapporto posto innanzi al progetto ridesta la memoria di quelli di Condorcet, e d'altri Soloni della sua specie. Non dice una sola parola nè delle circostanze, che hanno condotto l'affare, nè dell'invasione della Spagna operata dalle armate di Bonaparte, nè dei quattro anni di guerra, nè dell' assenza del re; considerazioni che avrebbero nondimeno potuto influire in qualche modo sulla costituzione. I filosofi non sogliono tener conto di simili baje. Impassibili in mezzo al ferro ed al fuoco, essi non pensano che all'ordine metodico del lor sistema » La commissione ( così incomincia il rapporto ) incaricata dalle Cortes di estendere un proget-» to di costituzione per la nazione Spagnuola, vie-» ne a sottoporre all'augusto congresso il frutto del-» le sue meditazioni «. Indi per cattivarsi la benevolenza pubblica in un modo, per verità assai clamoroso, ell'aggiunge » che l'importanza, e la gra-» vità di un intrapresa si grande, le avrebbero tol-» to alla fine ogni coraggio, s' ella non avesse con» fidato nei lumi degli altri deputati alle Cortes I » per appianare tutte le difficoltà. Tal modestia non » pertanto non pareva sincerissima, giacche si da » poscia ad intendere ( pag. 21. ) che la tessitura » della Costituzione dev'essere l'opera di una sola » mano, e la sua forma, e la sua disposizione quel-» la di un solo, e di un istesso artefice «. Un'altra maniera ben più scaltra di conciliarsi la benevolenza è l'asserzione più volte ripetuta, che tutta questa costituzione nulla contiene di nuovo quanto alla sostanza, o al fondo, e che tutta la novità consiste nella metodica disposizione delle materie per formarne un tutto sistematico. Fra le altre cose antiche si riferisce che tutta la nazione Spagnuola dei due Emisferi comprendendo le isole del mare atlantico, e del mar pacifico, ha non solamente formato in tutti i tempi un corpo di stato ( una corporazione), ma ch' essa è stata eziandio sovrana indipendente; e per conseguenza investita ella stessa. della reale rappresentanza, ed autorità. Questo preteso fondamentale principio della sovranità nazionale è consecrato nei codici della Spagna nel modo più autentico e solenne, il relatore lo considera come incontrastabile, e di una irrefragabile autenticità ( pag. 21 ). Per giustificare quest'asserzione, non si allega verun fatto, niun testo di una legge qualunque, ma ad imitazione dei filosofi, si fa violenza alla storia di Spagna fino a forzarla di rendere

suo malgrado, false testimonianze a favore del giacobinismo. Perchè da tempi dei re goti (fra i quali però l'eredità fu la prima, e general regola), ovvero in qualche epoca posteriore dopo la estinzione della dinastia regnante, si sono vedute scoppiare fra i grandi del regno delle guerre intestine: perchè in questa lotta un re è stato balzato dal suo trono, ed un altro è stato riconosciuto dal libero voto de' grandi: o perchè finalmente si è prestato soccorso ad un terzo per rimetterlo in possesso de' suoi diritti; il nostro autore ne conclude, che tutta la nazione Spagnuola era sovrana, ch'essa eleggeva il suo re nella guisa stessa, nella quale una città dell'impero sceglieva i suoi magistrati. Un re ha egli talvolta consultato i grandi del suo regno in certe occasioni importanti, sia per ayere il loro consiglio, sia per assicurarsi del loro zelo e della loro obbedienza: ne siegue chiaramente, secondo lo stesso autore, che i rappresentanti della nazione erane rivestiti del potere legislativo, e che si facevano render conto della sua amministrazione all'ultimo funzionario pubblico. Si è egli preteso dai re, che non attentassero alle altrui proprietà ( ciò che a vero dire è un precetto della legge naturale), e che per conseguenza si contentassero del regolare possedimento de' propri dominj, o de' sussidj volontarj, senza stabilire imposte arbitrarie: il nostro autore ne trarrà una pruova evidente, che loro s'imponeva la

legge, e che si davano loro degli ordini come appunto a persone di servigio. Allorchè all'epoca per essi favorevole, Ferdinando ed Isabella trionfarono della usurpazione de' grandi, o per valermi di altri termini, allorchè ricuperarono la loro propria libertà, il relatore chiama questo avvenimento un annientamento di tutte le instituzioni liberali; allora secondo lui la libertà disparve, il giogo della schiavitù si aggravò sulla Spagna, e in questa vergognosa sommissione essa perdè fino l'idea della sua propria dignità ( pag. 22. ). Si cadrebbe nondimeno in inganno, se si credesse che l'autore ( essendo forse egli un grande di Spagna, e come un'altro Sideny ) non riconosce in effetto, che i gran baroni e i membri dell' alto clero come i rappresentanti della nazione, benchè in questo sistema resterebbe ancora ad esaminarsi, se questi grandi fossero essi stessi a vicenda i servi de' loro sudditi, e se forse dovessero da questi ultimi essere eletti? Ma non è che provvisoriamente ch'egli vuole ammetterli in questa qualità: egli ha delle idee più liberali, e la sua idea del popolo sovrano riposa sopra una base assai più estesa. In verità, gli sfugge una confessione assai ingenua; egli conviene di aver dovuto penar molto per isvolgere questi principi fondamentali e costituțivi della monarchia Spagnuola, attraverso di una moltitudine di Leggi puramente civili, o disciplinari, spessissimo compilate con uno spirito interamen-

te opposto, fra le altre egli è offeso dall'articolo seguente di un antico codice » Il re può dare delle » leggi ai popoli soggetti al suo potere, e niun'al-» tro nel temporale ha questo dirittó se non è auto-» rizzato da lui «. Ma un filosofo non è giammai imbarazzato da tali difficoltà. Esso non le considera che come inconseguenze di straordinarie contraddizioni, per le quali lo spirito della libertà politica Yu talvolta soffocato. Egli potrebbe, a suo dire, moltiplicare le citazioni di simil fatta, ma sarebbe uno stancare senza utilità l'attenzione delle Cortes. (pag. 21.) Noi opiniamo ancora che ciò non sarebbe avvenuto senza pericolo pel suo progetto, mentre il numero delle citazioni avrebbe potuto far nascere altre idee nello spirito delle Cortes. In conseguenza, la commissione si è meno occupata del testo di queste leggi, che del loro spirito, e da questa dottrina appunto è derivato il progetto di Costituzione, monumento antico e nazionale nella sua sostanza, ove non v' ha altro di nuovo, che il metodo, e l'ordine della sua disposizione. Passeremo a

Il primo titolo parla della nazione Spaguuola. Ella è, dice il relatore, la riunione di tutti gli Spagnuoli dei due emisferj. Avevamo finosa ignorato che gli abitanti indigeni del Perù, e del Messico, o delle Isole Filippine, fossero spagnuoli. Tutto ciò che sapevamo si è, ch'essi erano sotto la dominazione dei re di Spagna. La nazione Spagnuole è liberà ed indipendente, e non può essere il patrimonio di alcuna persona, nè di alcuna famiglia. ( Art. 1 ). Egli è forse sottinteso, che avrebbe ben potuto divenire il patrimonio di una corporazione di filosofi; ma chi dunque si è mai consigliato a dire che i popoli fossero il patrimonio dei re? I loro domini, i loro possedimenti, le loro rendite, tutto ciò che costituisce i loro diritti acquisiti : ecco il loro patrimonio. Perciò che risguarda gli uomini dimoranti sotto i loro domini, o feudi reali, o ben anche sulle terre di loro proprietà, esistono fra quelli ed il re, moltiplici rapporti di dipendenza naturale, o di servigio volontario: rapporti assai svariati, e del genere stesso di quelli che passano fra particolari. Non sarebbe egli piuttosto in forza del principio della delegazione dei poteri, che i popoli diventano realmente il patrimonio dei re, come appunto Bonaparte era solito a dire, ch' egli aveva 80,000 uomini di rendita annuale. La Sovra-

nità, dice in oltre il progetto, risiede essenzialmense nella nazione, alla quale appartiene in conseguene za il diritto esclusivo di dare a se stessa delle leggi fondamentali ( Art. 3 ). Ma chi è di grazia la nasione, chi sono gli Spagnuoli P Il progetto rispone de » ogni uomo libero, nato e domiciliato nei do-» minj delle Spagne, i forestieri naturalizzati, • » domiciliati da dieci anni, e gli schiavi affrancati «. Noi non cavilleremo co' signori delle Cortes su questa espressione dominj delle Spagne: come se la terra stessa possedesse dei domini! Ma la eccezione degli schiavi è una prima inconseguenza filosofica; imperocché se in forza delle nuove dottrine, la sommissione volontaria è illecita, e nulla di diritto; se tutti i servi devono essere liberi e indipendenti, come mai coloro che sono a malgrado ridotti a questa condizione, non devono esserlo del pari? E perche dunque i filosofi non istabiliscono eziandio, che gli schiavi sono i sovrani dei loro padroni? Non sono quelli più numerosi, e perchè dunque chiedere ancora la loro affrancazione? In seguite il primo diritto di tutti gli Spagnuoli, senza eccezione, è l'obblige di contribuire, secondo le loro facoltà, alle spese dello State (Art. 8), e prendere le armi per la difesa della patria (delle Cortes) ogni qualvolta vi saranzo chiamati dalla Legge, cioè a dire dalla volontà delle Cortes (Art. 9). Ecco dunque sul bel principio la Coscrizione, e le imposte

arbitrarie, ammirabili, ed a un tempo inevitabili benefici della teoria filosofica altre volte sconosciuta alle nazioni! Giacch' egli è evidente, che se tutto deriva dal popolo, se tutto è pel popolo, s'egli stesso è il sovrano, egli deve egualmente somministrare gli uomini, ed il danaro, ogni qualvolta i suoi pretesi rappresentanti lo troveranno necessario. Ascoltate, o nazioni di Europa, ciò che avete ad aspettarvi da questa setta. Chi è l'amico verace del popolo, e della libertà? È egli quel re che abolisce la coscrizione perchè l'armata è la sua, e perchè vuole che si entri, non altramente che per un ingaggiamento volontario al di lui servigio militare, siccome al servigio civile? O lo sono piuttosto questi filosofi che questa medesima cosorizione introducono, sotto il pretesto che l'armata è uno stabilimento nazionale?

## TITOLO: IL.

DEL TERRITORIO DELLE SPAGNE, DEL GOVERNO,
E DEI CITTADINI SPAGNUOLI.

Il primo Cap. tratta del territorio Spagnuolo. Si fil quivi una lunga enumerazione di tutte le previncie della Spagna, comprendendevi tutte le isole, e tutti i possedimenti di oltre mare. E qui senza dubbio sa di mestieri supporre, che i loro abitanti set-

sero talmente fra di essi convenuti di sortire dallo stato di natura, da stabilire un contratto sociale, e da scegliere, per capo del loro potere esecutivo quando un generale Visigoto, e quando un' Arabo-s ora un conte di Aragona, o di Castiglia ritornato indipendentemente; ora un' arciduca d'Austria, e ben presto un principe della casa de' Borboni; në ciò basta, ma conviene anche figurarsi che tutto ciò è avvenuto, senza che questi capi loro abbiano giammai domandato il loro consentimento, ed eziandio senza che le Cortes se ne siano giammai dato il pensiero. Ma la divisione naturale di questo territorio, dipendentemente dall'epoca in cui fu acquistato, o in conseguenza degli stessi titoli di acquisto, spiace ai filosofi. Sarà, dice quindi l'autore, formata una divisione più conveniente (Art. 11), cioè a dire una divisione matematica, che cancellerà ogni storica denominazione, ogni rimembranza degli antichi proprietari, tutti i diritti, e i privilegi degli abitanti medesimi, divisione in compartimenti militari, ovvero in diocesi massoniche, e filosofiche, destinate a disperdere in atomi la secietà, a sopravvegghiare i pretesi cittadini, e atl amministrare i nuovi fedeli fino nelle più infime ramificazioni. Si rende onore alla religione, con conconsecrarle un capitolo composto di un solo articolo, il quale dichiara, che la religione della nazione Spagnuola è la religione cattolica, apostolica,

e Romana, la sola verace, e che la nazione proibisce l'esercizio di qualunque altra. Per quanto sembra, questo articolo non è entrato nella Costituzione se non per contrabbando, o per servire, come di passaporto, alla parte pretesa filosofica, imperocchè se fosse autentico, se dovesse realmente essere osservato, ne seguirebbe necessariamente che la Costituzione è falsa, che dev'essa pure essere proibita, come contraria alla religione, sia rispetto alla dottrina sulla quale è basata, sia rapporto alla sua organizzazione opposta all' ordine naturale e divino delle relazioni sociali, sia finalmente in forza delle principali disposizioni ch' essa contiene, come altrove avremo occasione di provare. Nel capitolo terzo del Governo, dopo le frasi ordinarie sullo scopo di ogni società politica, si legge (Art. 14). » Il governo della nazione Spagnuola è una monar-» chia temperata ereditaria «. Dessa lo era effettivamente in addietro, e se a Dio piace, lo sarà per l'avvenire. Ma secondo la Costituzione sarebbe stato più preciso il dire = il governo della nazione Spagnuola è una compagnia di filosofi investita dal potere assoluto, la quale ha inoltre fatto del re legittimo il di lei primo commesso =. In appresso, si fa pompa della distinzione dei poteri, legislativo, esecutivo, e giudiciario, abbenchè sia facile il dimostrare, che questa distinzione, ossia metodo di classificazione è impraticabile, che in realtà non ha

giammai avuto luogo, che questi tre pretesi poteri nun sono che emanazioni diverse di una medesima facoltà, e che sono essenzialmente collegate di loro natura, nella stessa guisa che la volontà, l'azione, ed il giudizio lo sono nella stessa persona, qualunque siasi la funzione alla quale 6 chiamata,

ķ

# raiting on the comment with

or to the book .

# 'De Cittadini Spagnuoli.

erran e f

Come appunto aveva la Edancia da 30 anni addietro, i suoi cittadini attivi e non attivi, distinzione dalla quale non resultano sempre de grandi vantaggi, de Cortes vollero in pari modo distinguere gli spagnuoli dai cittadini spagnuoli. Non à pertiò che si esiga un numero di condizioni maggiore di quelle alle quali si accorda questa ultima qualith. » Sono dichiarati cittadini ( senza informarsi se » vogliano esserlo ) tatti gli spagnuoli nati da ge-» nitori spagnuoli nei dominj della nazione dell'uno ne dell'altro emissero, e damiciliati su qualche n punto della monarchia spannola: incline i fore--» stierle, i quality éltre la haturalizzazione, hanno miottenuto dalla Gostesi delle Bettere speciali, di cital tadino (Art. 16 e ap.) ». I giasobini di Francia. -itwadicáli inglesi i glil unitarj germanici, e i nárhoi sari italiani avranno danque miasere, di farsi rilascia-

re delle lettere di cittadini dalle Cortes di spagna. Fra diversi casi specificati questa qualità di cittadino spagnuolo si deve perdere con l'accettazione di un'impiego in altro paese, e così con l'assenza non interrotta di cinque anni dal territorio spagnuolo, senza permesso del governo. I cittadini spagnuoli adunque sono veri servi; il loro patrimonio, le loro fortune appartengone allo stato, le loro persone sono obbligate a servigi involontari, ed indeterminati ( vedi Art. 8 & 9 ); essi non hanno la facoltà di viaggiare liberamente, nè osano di servire altri padroni: che le Cortes. In verità, questi sono principi liberali di una specie ben singolare. L'antore di quest' opera, quantunque nato repubblicano, non si cura in verun modo di un tale diritto della città filosofica.

#### TITOLO III.

#### DELLE CORTES

Questo titolo composto di undici capitoli e cento cinquanta articoli è il più importante non meno, che il più straordinario di tutti. Più democratico ancora delle Costituzioni Francesi degli anni 1791 e 1793, esso le sorpassa in giacobinismo. Ivi è detto, che le Cortes sono la riunione dei deputati, che rappresentano la nanione. Sono eletti dal popolo, incominciando dalle ultime classi della sovietà. Una tale rappresentazione non è fondata che sulla popolazione, quantunque questa non sia esattamente conosciuta. Vi dev'essere un rappresentante ogni 70,000 anime, e da questo punto questi 70,000 uemini con le loro mogli e i loro figli hanno perduto tutti i laro diritti ; si sono abbandonati in quanto a persene e a beni ai leso propri rape presentanti , oga tak ogu qualificati, che sono ad esii affatto stranigii w sconosciuti 🚌 phe in ultim analisi potrebbero benissimo preferire la propeia las ro libertà, e i loro propri intenessi, alla libertà ed agl' interessi [del popolo. Per evitare le frazioni', questi calcolatdris politici contano 35,000 anime per uno nulla. Solo che tino di più ye n'abbia fa di mestieri ch'esita un deputato, e per uno di meno non v'ha deputato alcuno. Frattanto l'isola di-S. Domingo deve costantemente dare un rappresentante, e a questa disposizione potrebbe agevolmente l'imperatore d'Haiti, attualmente regnante, opporre am qualche ostacolo. Viene in seguito un prolisso ragionamento sulle assemblee primarie ed elettorali, copiato dalle costituzioni Francesi, con la sola differenza, she prima di ciascuna elezione è statuita la celebrazione di una messa de Spiritu Sancto. Strano miscuglio fra il giacobinismo e la religione esttolica, della quale i precetti e la instituzioni sono in diretta opposizione con la dottrina del primo.

Potrebbé quicidi equitita efeligio denlem engio hevolmette mieselamare. 6 min antiboting beingen offic iff agenty "IcPria che an lai modor ci stringa, com se a Breedianno ensieme unità il cieloi, e ch'infernat. ocho fatti , per mon ocitare she alcunit esempi , menwe che la religione di avvisa che logni potere viens MariDio ... come: Crestore della matura, il giacobiniss ente" pretende derivarlo dal popolo paquasi che lo spis bito potesse essere somministrato dagi insensati y la Michiezan dhi poveri; erdai-deboli-la robustezza. Iza edigione edifica tuito dall'alto in basso; la Costitue fione dali basso in alte ; quella collèca il , partore al disopra del gregge ; questa il gregge al idisopra del pastore. La religione riconosce mainlegge divinte ad insta; la Costituzione non riconosce che la molone tà defle Cortes; quella lascia a: ciascuno ciò ichie gli () Appartiene / questa toglie tutto a tutti. La religione chinsegna ad amare Iddio ed il nostro pressimo ; la Ostituzione insegna di odiar l'uno e l'altro, e.di diffinare di se stesso. Per istabilire le Gortes onnipotenți ; hannove delle assemblee elettorali in ante le parocchie "nei distretti e nelle previncie, fissate a giorni determinati: ve n' avranno parlmente, almeno secondo la Costituzione, in suite le provincie d'estre mare, solumente indirea nove mesi più pret 260? Sopral dugento abitanti si nomineral mintelettores questi elettori ne sceglioranno altuippresi dal anro esmo', so. in ginish the non altro reggal scho lam agli

ultimi, se non se nominate per deputati se stesse. I supplemi'non: sono neppur uni dimenticati, e mas te l'elezioni sono fatte a porte aperte. Per ció che concerne le condizioni di eligibilità sia per gli eletitori, sia pe' deputati, evvi 'meno' scrupolo!, the nelle costituzioni francesi del'tempirandati. Si vuole soltanto, che uno sia cittadino spagnuolo, maggiore di età, ovvero della età di 25 anni. I deputati alle Cortes dovrebbero, per verità, giusta l'Art. on; possedere un' annua rendita sufficiente; ma questa condizione è immediatamente sospesa dall'articolorse guente, per un tempo indeterminato, fino a tanto che piaccia alle Cortes di dichiarare nelle sue future sessioni, essere giunta l'epoca di mandarla ad effet? to, ch'è quanto a dire, finto a tanto che i giacobi ni stano divenuti ricchi, e poveri i loro nemici. In forza degli Art. 95, e 97, tutti i ministri, comiz glieri di stato, ed altri impiegati fiominati dal resi quelli per conseguenza precisamento che meglio conoscendo gli affari, sarebbero in caso di dare più maturi consigli, sono esclusi dalla eligibilità alle Cortes. Per tal mode, non altri pessono essere chimnati ad occuparsi degli affari del re, e per valernti della moderna espressione, degli afferi di stato, "che coloro i quali non ne hanno veruna cognizione. I poteri de quali devono essere investite le Cortes soa no inconcepibili, e al di sopra di ogni imaginazios ne. Niun re ebbe giammai un potere così illimitato

come quello di questi pretesi rappresentanti naziomali: tutto loro appartiene, ed in ciò solo consiste il vero carattere del giacobinismo, cioè a dire, del dispotismo più spaventevole che abbia giammai agitato la terra. Che queste Cortes siano soggette, ad una legge qualunque, fosse anche la legge naturale, che abbiano da rispettare delle convenzioni, e dei diritti privati, non sarebbe neppure soggetto di questione: la costituzione, cioè la loro propria opera, 👈 la sola cosa che non è loro permesso di cangiare: non possono modificarne un solo articolo sotto qualaivoglia pretesto; molto meno possono allontanarsene. L' esempio della Francia loro vicina non ha ad esse insegnato, che la natura medesima si rivolta fremendo contro una schiavitù così assoluta, e che a dispetto di tutte le Costituzioni, le catene di carta sono facilmente frangibili; più ancora, questi signori filosofi non hanno pensato allo scioglimento di una nuova difficoltà: chi dovrà esser preso per giudice, allerche due partiti insorgano ad interpretare la Costituzione in un senso opposto? ( avvenimento ch'è certamente nell'ordine delle cose possibili ). Allorchè uno pretendesse di vedervi una tale opinione, e un altro la opinione contraria? Se in un caso somigliante la questione non deve decidersi dalla maggioranza, sarà uopo di forza (come in Francia) che le fazioni con la bajonetta alla mano tronchino le difficoltà; metodo che potrebbe non essere troppo

proficuo per la nazione Spagnuola; del resto le Cortes non si sono dimenticate di fissare a se stesse delle provigioni delle quali dovranno elle stesse determinare la quantità (Art. 102). Ed il peso di questo nuovo fardello, unito alle spese di viaggio pei deputati dell'altro emissero ( se mai avverrà che a questa Costituzione si sottomettano) è da comprendersi nel numero dei benefici de' quali la nazione Spagnuola professerà alle Cortes la obbligazione! Le Cortes si convocana da se stesse, e possono tenere le loro sessioni ove più loro sia a grado, semprecchè però ciò non sia alla distanza di oltre a dodici. leghe dalla Capitale (Art. 104, e 105): questi signori non si sono probabilmente dato il pensiero di spiegare come questa facoltà possa conciliarsi con l'andamento del governo e dell'amministrazione di tutti i suoi rami, con gli edifizi e le cancellerie necessarie, con la dimora degl'impiegati ec. Essi saranno rinnovati ogni due anni in totalità e non potranno essere di nuovo eletti, che dopo un simile. intervallo di tempo (Art. 108 110). Ora se si rammemori che tuti gl'impieghi che si conferiscono: dal re, sono, in forza della Costituzione, esclusi, dalla eligibilità, si converrà agevolmente che accadranno ogni volta delle scelte singolari. E può fa-, cilmente formarsi un'idea dei lumi che si troveranno in quest'assemblea, chiamata non di meno a go-, vernar tutto, se ogni due anni non vi mesta un so-

lo di coloro che anteriormente reggevano gli affari. Le Cortes fanno un duplice giuramento, da una parte alla religione cattolica, e dall' altra alla Costituzione, quantunque si possa con poco studio provare ch' esiste fra di esse un' assoluta incompatibilità, e ch'è una idea chimerica la loro coesistenza: le Cortes servono adunque a due padroni che si trovano in contraddizione, nè stabiliscono poi quale dei due sia da preferirsi all'altro in caso di confitto. Ordinano al loro re di pronunciare un discorso all'apertura delle Cortes, ma il presidente non deve rispondergli che in termini generali (Art. 123). Le Cortes si sono con somma avvedutezza dichiarate inviolabili: non solamente non possono essere in verun caso, ed in verun tempo obbligate a rispondere delle loro opinioni, ma pei delitti medesimi non possono essere giudicate che dalle Cortes; e se si tratti di debiti saranno assolutamente immuni e libere da ogni perquisizione (Art. 128). L'avvenire ci farà conoscere se questa inviolabilità sarà egualmente riconosciuta dalle altre classi della società, e dai confrátelli medesimi de signori deputati alle Cortes. I deputati convenzionali, che a centinaja si trascinano al macello, serviranno loro di esempio. In conclusione, per istabilife come cosa indubitabile, che per ogni rispetto essi devono essere i nemici del re, non potranno i deputati, dal momento della loro nomina, ne accettare per se stessi, ne sollecitare per altri verun impiego di nomina regia, ne una pensione, o una decorazione dipendente dalla di lui volonta ('Art. 129 130). Ora siccome gli nomini dotati di talenti, e di lumi distinti, non amano di essere esclusi dalla via che conduce all'onore ed alla fortuna, essi non cercheranno in modo alcuno di aver luogo nelle Cortes; e si potra concludere a quale specie di nomini sara ridotta la nazione Spagnuola nella pretesa libera scelta de' suoi deputati, ai quali dev' ella nulla meno affidare il più assoluto impero sopra se stessa.

### C'APITOLO 'VII.

## Delle attribuzioni delle Cortes.

Non si presta fede agli occhi propri leggendo questo Capitolo. Non v'ha comune di campagna, non gran consiglio di una repubblica qualunque, che si sia riserbato tanto potere nei propri affari, quanto qui se ne attribuiscono le Cortes sugli affari del re. Non ne addurremo che i principali di questi 26 Articoli, la più parte de quali sono impraticabili, eziandio per parte di un'assemblea siffatta: il re, i ministri, i dicasteri tutti sarebbero superflui se tali disposizioni fossero suscettibili di eseguimento. Le Cortes avranno il diritto 1. Di proporre tutte le leggi, di decretarle, d'interpretarle, ed in caso di bi-

sogno di esentare dalle medesime. Ma che altro mai è una legge, che la espressione di una volontà olbligatoria? Perchè si distingu'ella dalle ordinanze. dai decreti, dai bandi, dai regolamenti, dagli statuti ec.? il re sarebbe per avventura il solo essere cui non fosse permesso di avere una volontà? Egli solo non potrà imporre doveri ad alcuno? Del resto si è poi maturamente riflettuto a tutto ciò, che può essere annoverato nella categoría delle interpretazioni giornaliere, e dell'eccezioni, o dispense dalla legge? Tutto ciò non prova che questi fabbricatori di Costituzioni non hanno la minima idea di un governo? Le Cortes devono in secondo luogo decidere tutti i dubbj di diritto, e di fatto, che potranno insorgere sulla successione al trono. Supponendo contestazioni, o rivalità nell'interno, del genere di quelle ch'ebbero luogo nel 1412 dopo la estinzione della linea principale della dinastia di Barcellona in Aragona fra cinque pretendenti al trono, un tal giudizio sarebbe ancora possibile, non già perchè le Cortes ne fossero autorizzate, ma perchè si cercherebbe, mediante la loro sentenza, di aumentare il numero de' partigiani e di giungere tanto più. sollecitamente al possesso del trono, ma nel caso in cui i principi stranieri fossero i più prossimi pretendenti, ed ove ( che a Dio non piaccia ) si suscitasse una nuova guerra di successione, come quella che avvenne in principio del secolo 18.00, le po-

tenze belligeranti non si turberebbero gran fatto al giudizio delle Cortes. Le Cortes nominano in oltre un reggente, ed una reggenza, come pure un tutore del re minore, ne' casi dalla Costituzione ( cioè dalla volontà delle Cortes ) preveduti. Questo diritto adunque, che tutti i padri posseggono debb' essere tolto al re, o a' prossimi suoi parenti; il solo nome di tutela avrebbe dovuto convincere le Cortes, che il re non è un' impiegato del popolo, come il giacobinismo pretende, ma che la dignità reale riposa sopra una possanza sua propria, su dei diritti, che a lei sola appartengono, su dei possedimenti che sono di sua esclusiva proprietà; imperocchè non possono instituirsi dei tutori, che per le proprietà de' pupilli, non già per le funzioni, o per gl'impieghi. Queste medesime Cortes pretendono inoltre, che appartenga loro di approvare tutte le alleanze. i trattati di sussidi e di commercio, prima della reale ratifica; pretendono di accordare, o negare alle troppe straniere l'ingresso nel regno; ma truppe siffatte, allorchè vengono sensa essere chiamate, non hanno già l'uso di domandar permissione; almene non abbiamo sentito dire che un décreto delle Cortes abbia impedito l'invasione francese. Le Cortes, avranno ancora il diritto di decidera sole la creazióne, e l'abolizione di tutti gl'impieghi pubblici, il 're non osera più nominare un copista, un usciere

un inserviente da ufficio; senza chiedere il consenlimento delle Cortes, perche questi facitori di Costituzioni non si sono dati il pensiero di determinare quali siano per una parte i pretesi funzionari pubblici, e quali per l'altra i servidori, o impiegati privati del ré, che deve pure avere il diritto di sceglierli, come qualunque altro particolare ha il diritto di nominare i suoi. Un più profondo esame avrebbe forse fatto vedere che coloro ch'essi appellano pubblici funzionari non sono altro che i servidori, gli ajutanti, e rappresentanti del re, cisenzialmente destinati al suo servigio, e a suoi affari. Pretendono inoltre le Cortes di determinare ciascun anno le forze della regia armata di terra, e di mare si in tempo di guerra, come di pace; di pubblicare tutte le ordinanze e tutti i regolamenti che riguardano l'amministrazione, e i diversi rami chè ne dipendono; di regolare tutte le spese, contrarre dei debiti, fissare le tariffe delle dogane, non che esaminare, ed approvare la contabilità del pubblico Canaro; statuire sopra tutto ciò che appartiene al-Pamministrazione, coltivazione, ed alienazione dei dominj nazionali; determinare il titolo e peso delle monete: proteggere finalmente, e favorire qualunque specie d'industria ('lo che da cotali assemblee non suole tentarsi con buon esito ); ed approvare fino i regolamenti di polizia, di sanità ec. E ben'da credersi che questi filosofi non avranno dimenticato il piano generale di pubblica istruzione per

tutto il regno. Un piano particolore dev' essere faty to, ed approvato delle Cortes per la educazione del principe delle Asturie. I signori delle Cortes veglior mo:dunque essere anche gl'institutori universali. Non potrà più aleuno a suo talento: educare i propri fit gli, o procurar loro la istruzione nelle scienze, e nelle arti che meglio alla futura loro vocazione convengano, ed il re sara in questo rapporto meno libero di qualunque altro. Si tratterà senza dubbio d'inspirate al glovine principe tendenza, e gusto ai principi filosofici: d'insegnargli che le Cortes signoreggiano, e chi egli è servo, o se per caso, (cosa tutta via non impossibile ) il pjano generale di pubblica istuzione, ed in particolore per lo principe delle Astrice si trevassero in contraddizione con la religione cuttelisa, col piano d'istruzione della Chiesa cattolica , alla quale le Cortes, banno pure; ciccome alla Costitucione; prestato il loro giuramento; ohi avrà la preferenza? La religione o la Costituzione? A sinalmente compreso negli attributi delle Cortes il printeggimento della politica libertà della stumpa. Questanè la prima volta che udiano a direche all'istrumento della stampa si copyenga una lishettic politice; ma senze sottilizzare sp. questa manicanza di grammaticale esatterna, la quale è non di meno conveneralissima alle center Costituzionalio poi desidereremmo di sepere, se la stampa sia per gor dera di akuba libertà, o protezione ellerche netiayventura fosse diretta contro le Cortes, le persone che le compongano, e la Costituzione loro? L'esempio di coloro che li precedettero ci permette di dubitarne, e la maniera con la quale dai loro fratelli in Europa sarà questo scritto ricevuto, non tardera guari ad assicurarezene.

#### CAPITOLO VIII.

Della formazione della Leggi, a della sanzione reale.

In questo capitolo sono comprese le disposizioni ordinarie, cioè quante volte si dovrà leggere una proposizione di legge, ed in qual guiss deliberare, e dar voto su la medesima. Si è nondimeno dimenticata l'urgenza della quale hanno i filosofi francasi tanto vantaggiosamente fatto uso, nè si trascurerà certamente d'introdurla. Soli trenta giorni si accordano al re per la sanzione di una legge. S'egli pon si è dichiarato entro un tai termine, le Cortes avranno il di lui silenzio per una formale accettazione ( Art. 145. ); il re d'altronde non avrà che nu veto sospensivo, e sara costretto ad approvare una leggé, altorché sarà per la terza volta decretata dalle Cortes ( Art. 149 ). Ah! Signore Cortes siate dunque un pò conseguenti ne' vostri principi : se voi siete in effetto il potere sovrano, o legislativo, se il re è un vostre ufficiale, come il borgomastro,

n il podestà, o il gonfaloniere di una comune, e qual bisogno avete voi della di lui sanzione? Ma se il re è vostro signore, se non appartiene a voi il dargli la legge, ma soltanto offerirgli de' consigli, delle rappresentanze, delle suppliche, allora il suo consentimento è per essenza necessario, onde attribuire alle vostre proposizioni il carattere di legge, mè voi potete sitsargli aloun termine. Nel IX Capitolo piace alle Cortes di prescrivere al re la formola anedesima di cui deve valersi per la pubblicazione -delle leggi. Nel X si stabilisce una deputazione permumente delle Cortes, che devo rimanere costantemente adunata nel tempo in cui le altre sono sciolte, all'effetto di vigilare sulla cosservanza Costituzione; e per convocire le Cartes estraordi--narie. Queste Cortes estraordinarie composte degl' individui delle Cortes ordinarie, avranno luogo quante volte la corona sarà vacante, o il re diverrà per qualunque masi maniera inabile al governo; come se in una monarchia ereditaria potesse giammai la corona esser vacante, e che in questo stesso. caso non fosse a ció provveduto col mezzo delle reggenze, degli eredi presuntivi, e dei tutori.

DEL RE

Dopo il popolo, i cittadini, e le Cortes, si passa finalmente a trattare del re, quantunque in buona regola dovesse esser egli il principio e la base di tutto; come il padre è prima dei figli, il padrone prima de servi, e perchè tutto parte da lui, ed a ·lui ritorna. La persona del re deve per verità essere sacra ed inviolabile (Art. 68); ma siamo ben fouriosi di vedere come siffatta inviolabilità sia osservata, mentre che le Cortes sono investite del potere supremo, e sono desse il vero sovbano, nè considerano il re di nome altramente che un fante. In appresso, in un solo articolo, diciasette volte diviso, si accordano graziosamente al re alcune attribuzioni, come per esempio la esecuzione delle leggi, lo che facevasi altre volte col meszo degli uscieri, e generalmente per ineszo di coloro ai quali le leggi erano simposte. Egli avrà la prerogativa di promulgare le leggi, dosa della quale si trarrebbe egualmente bene d'impaccio una cancelleria; di fare i decreti ed.i regolamenti necessari per la esecuzione delle leggi funzione che lo esporrà a molte dicerie ove si tratterà se un tale, o tal'altro regolamento siano o nò vere leggi, e se il re abbia, o nò usurpata la sovranità delle Cortes; d'invigilare alla pronta, e perfelta amministrazione della giustizia, al qual effetto egli dovrebbe sedersi personalmente ne' tribunali senza poter d'altronde cancellare, o modificare verun giudizio, od alcuna sentenza; di dichiarare la guerra, e di far la pace, mentre che le Cortes sono quelle che determinano la forza delle armate di terra, e di mare, e che il re non ha neppure il diritto di formare una compagnia, o di ordinare la costruzione di un vascello, d'altronde obbligato di render alla Cortes una ragione che lo giustifichi! Il re può nominare a tutte le cariche giudiciali, civili, e militari; tuttavia in quanto alle prime, sulla proposizione del consiglio di stato, egli decreterà gli onori, e le distinzioni, conformandosi alle leggi; cioè alla volontà delle Cortes. Egli ha il diritto di comandare, e distribuire le armate, di diriggere le relazioni diplomatiche; di coniar moneta, di graziare i colpevoli, fino a tanto che però questa indulgenza non sia contraria alle leggi, ciò che in altri termini vale, non avere il diritto di far grizia. Questa disposizione è in un modo ben singulare posta all' Art. 131, in forza del quale le Cortes sole banno la facoltà di dispensare dalle leggi. Ma se si lasciano al re queste diverse attribuzioni, non è già perchè siano una conseguenza naturale del diritto inerente alla sua persona, perche suoi propri siano gl' impiegati e le truppe, ma perché piace alle Cortes d'incaricarlo della nomina degli uni e del-

la direzione degli altri. E quasi che si temesse anche in questo rapporto l'aumento del potere del re, si ha una soverchia premura di sempre più limitarlo. Altre volte era opinione, che i limiti del potere reale si ristringessero alla osservanza della legge divina, o naturale, alla obbligazione di appagarsi di que' dritti che gli appartengono, e di non attentare agli altrui, ma di farsene per lo contrario il proteggitore: ma la filosofia delle Cortes ne inventa oggidi dei ben differenti, e la libertà del re non sarà limitata , che relativamente alle medesime, ed a loro favore: così il re non potrà impedire la convocazione delle Cortes sotto verun pretesto; non può nè sospendere, nè disciogliere il loro assembramento (Art. 172); non ardisce di assentarsi dal regno senza il loro permesso, sotto pena, che la sua assenza venga come un' abdicazione ravvisata. Egli non può trasmettere, o delegare il potere reale, nè alcuna delle sue prerogative a chicchessia, meno alienare poi o far baratto di alcuna provincia , città , borgo, villaggio, o di una parte benchè, minima del territorio Spagnuolo per quanto piccola ella sia. Egli è per se palese, e non si è in alcun tempo ignorato, che i re non possono nè vendere, nè alienare, le private proprietà dei loro suddetti, giacche ad essi non appartengono, e per questo i re non lo hanno mai fatto; ma se essi non alienano che i loro propri beni e i loro propri

diritti, o vi hanno rinunciato, come pure si è in tutti i tempi praticato, noi brameremo di sapere ciò che le Cortes hanno da opporvi, o qual diritto hanno d'immischiarsi in transazioni siffatte. Il re dunque dev'essere il solo uomo al mondo, che non possa disporre delle sue proprietà. Le Cortes proibiscono parimente al loro re di concludere veruna alleanza, verun trattato di sussidi, o di comimercio senza il loro consentimento ; "e questo consentimento medesimo si esige per l'alienazione, o il cambio di un dominio nazionale. In quanto a questa ultima disposizione a noi pare', che il re avrebbe potuto senz' alcuna inconvenienza accettarla, poiche a fondo esaminando la cosa si sarebbe trovato, che non v hauno in tutte le Spagne se non se de' dominj reali', ovvero de' possedimenti di particolar ragione, o appartenenti a corpi', ma non v' è una sola proprietà nazionale, avvegnacchè le Cortes si troverebbero in grande imbarazzo /ove volessero provare la esistenza di uno stabile, il cui titolo di acquisto sia stato stipulato a favore della nazione Spagnuola dei due emisseri. Questo preteso re stabil ito dalle. Cortes non può accordare privilegió esclusivo a veruna persona, o corpo qualunque. Le Cortes però non si sono compiabiute di déterminare ciò che sia un privilegio, o di assegnate la different za che passa dra questo, e una grazia. Il no mon ha di propria autorità il diritto di privare un uomo,

fosse anche un delinquente, della sua libertà, ne di fare ad esso infliggere una pena, dimodochè il suo potere sarà nel suo regno inferiore a quello di un caporale della sua armata, o dell' infimo moderatore di scuola. Per colmo della misura le Cortes hanno deciso, che il re non potrá neppure congiungersi in matrimonio senza la loro permissione. Egli è dunque il sol uomo al quale non sia permesso di scegliere una compagna, conforme ai voti del suo cuore. Con tali principj adunque le Cortes di Spagna vogliono un re, il quale come un uomo addetto alla gleba, non possa viaggiare senza loro licenza; non possegga cosa alcuna; non abbia facoltà di disporre della sua proprietà, e sia privo della libertà di contrattare, non meno che di quella di ammogliarsi, se il voglia. Noi, non vediamo differenza alcuna fra un servo, ed un cetal re filosofico, o costituzionale.

Nel secondo capitolo intitolato della successione al trono si compiacciono le Cortes di prescrivere alla casa reale una legge di successione. E in questo, cento dubbio, temendo la vera opinione del popolo, sono cadute in una leggiera inconseguenza, poichè se di buena fede si riconoscono investite dell' eminenti qualità del sovrano, non avevano in ultim' analisi alcun bisogno di un re, e potevano contentarsi di trasmettere i loro ordini ai ministri col mezzo delle loro commissioni, o con quello di

un direttorio; ma per allucinare la nazione conveniva di lasciar sussistere almeno il nome di un re ereditario. Le donne sono ammesse alla successione allorchė si trovano in una linea e in un grado più prossimo. Nel solo Art. 179. Don Ferdinando VII di borbone è dichiarato re dalle Cortes, le quali inoltre si riservano di escludere dalla successione persone che fossero inabili al governo, o che, per un'azione qualunque, cioè un'azione spiacevole alle Cortes, avessero meritato di perdere la corona (Art. 181). Allorchè tutti i rami della famiglia reale saranno estinti, vogliono le Cortes a termini dell' Art. 132, passare ad una nuova elezione, come se i testamenti, o il diritto ereditario degli altri rami della famiglia di Borbone, nulla per l'appunto significassero. Allorche la corona è passata sul capo di una donna, questa regina pure non potrà più maritarsi senza la permissione delle Cortes, e i di lei dritti saranno anche più limitati, che quelli dell' ultima dei suoi sudditi. A consister orange of the Australia

Della minorità del re, e della reggenza.

!! In altri tempi i re nella loro qualità di signori shurani, o indipendenti determinavano di per se ssessi l'epoca della maggior età dei loso eredi; essi nominavano i tutori per tutto il tempo della minor età, seglievano i consigli di amministrazione, o la reggenza fra quegl' individui della famiglia reale, che n' crane i più prossimi parenti, e che avevano maggior interesse alla conservazione dell'erede del regno, ed al mantenimento dei spoi diritti. La lore libertà sotto questo rapporto era anche più completa che quella de' particolari, poich'essì non erano, come non sono sottomessi , che alla legge naturale , a ai testamenti dei loro antenati, non già a leggi positive che contra di essi non potevano da chiochessia eseguirsi. In qualunque siasi caso i sudditi del re tanto poco in questi affari s'intromettevano, quanto i servidori, o sudditi di qualunque altro gran signore: ma la filosofia delle Cortes stabilisce principi totalmente diversi. Primieramente determinano elle stesse il tempo pel corso del quale il loro re deve aversi per minore; instituiscono due reggenze, una delle quali provvisoria pel tempo nel quale le Cortes non sono radunate, l'altra permanente, che non dev'essere nominata, che dopo la loro convocazio-

22. La reggenza provvisoria sarà, composta, egli è vero, dalla regina madre, se pur vi sia, indi da due membri più antichi della deputazione delle Cortes, e da due più anziani consiglieri di stato (Art. 139): non si fa quivi alcuna menzione dei membri della famiglia reale; al più questa reggenza non si occuperà che degli affari che non possono essere menomamente, ritardati (Art 191). La reggente permanente per lo contrario, sarà nominata dalle Cortes, come più a loro piacerà, e non sarà composta che di tre, o cinque persone (Art. 192). Per occupare. una tal carica null' altro abbisogna, che di essere cittadino Spagnuolo, e maggiore di età (Art. 193). Le stesse Cortes nomineranno parimente il consiglio di reggenza, il quale non escuciterà il potere reale: che nei termini che piacerà alle Cortes di stabilire! (Art. 195). Finalmente questo direttorio; che: sari più presto dispesto a disfarsi interamente del suo re, deve inoltre vigilare perchè la educacione del re minore proceda nel modo più conforme al grande scopo della di lui dignità, e giusta il piano apprevato dolle Cortes ( Art. 200 ). Apparterra finalmente ai consigli di fissare gli onorari dei membri della reggenza.

# Della famiglia reale, e del riconosqimento del principe delle Asturie.

Le Cortes permettono al figlio primogenito del re di portare il titolo di principe delle Asturie, ed agli altri principi quello d'infante. Per queste attribusioni di titoli non v'ha per le Cortes difficoltà veruna a conformarsi agli antichi usi; ma tutti questi infanti non polranno occupare veruna carica giudiciaria, nè essere nominati deputati alle Cortes (Art-205), di modo che non godranno di un solo dei diritti di un semplice cittadino spagnuolo. Al pari del re, il principe delle Asturie non osa di allontanarsi dal regno, o di ammogliarsi senza permissione delle Cortes, e quest'ultimo divieto si estende a tutti gl'infanti d'ambo i sessi non solo, ma a tatta ben anche la loro discendenza (Art. 208.210). Le Cortes esigono le copie autentiche di tutti gli atti di nascita, di matrimonio, e di morte dei membri della famiglia reale; ed il principe delle Asturie deve inoltre essere formalmente dalle Cortes riconosciuto nella prima riunione delle medesime; che avrà luogo dopo la di lui nascita (Art. 209. 211.) Ad esse dunque non basta, che il re riconosca propri suoi figli. Finalmente il principe delle Asturie dere nel suo anno quattordicesimo prestare avanti le Cortes il giuramento di essere fedele ed obbediente per una parte alla religione cattolica, e per l'altra alla Costituzione, autorità che si trovano sempre abbastanza singolarmente riunite, e delle quali potrebbe il principe in una età cosi tenera, formarsi una idea meno che giusta.

#### CAPITOLO V.

## Della dotazione della famiglia reale.

Altre volte s'ignorava che i re dovessero essere detati dal popolo. Come signori ricchi, potenti ed indipendenti, vivevano con isplendore delle proprie loro fortune, tranne il caso in cui dopo lunghe rivoluzioni si offrisse loro pei perduti domini, o pei diritti regali forzatamente rinunciati un compensoche diveniva loro proprietà, come si è praticato in Inghilterra, e recentemente anche in Francia. Si lasciava alla loro prudenza il determinare una stabile annua somma pel trattamento della loro corte, onde mantener l'ordine nei diversi rami delle spese loro. Fissavano essi medesimi il trattamento vedovile delle loro spose, l'appannaggio dei loro figli minori, la idote delle figlie ec. A tutto questo si provvedeva nei reali testamenti, nelle leggi di successione, o in altri statuti di famiglia; una le Cortes di Spagna che non ravvisano il re altrimenti, che come loro

ministro gli assegnano per grazia : speciale, una 'pensione annua presa dal suo patrimonio (Art. 214.). La loro generosità giunse al segno di permettergli l'uso de' suoi palazsi attuali, e di determinare i distretti, che giudicheranno a proposito di riservare per la ricreazione della di lui persona (Art. 213). Assegnano inoltre al principe delle Asturie, ed agli altri infanti, o infante, una pensione alimentare. Quella del primo incomincia a decorrere dal giorno della nascita, e quella degli altri dal lozo settennio (Art. 215). Determinano pure sulla dote delle infanti che vanno a marito, e sul trattamento delle vedove dei re (Art, 216 218). Tutto ciò ha fine al principio d'ogni regno, onde il re novello sia così astretto a piaggiarle, se pur vuole ottenere dal-i le medesime i mezzi di vivere decentemento delle proprie rendite.

### CAFITOLO: VI.

Dei Ministri.

Same of the second

to the second

Gome chiaramente resulta dalla loro denominazione, anche in oggi usitata, sono i ministri i primi, segretari del re: in questa qualità eruno noministri, o deposti dal re, da esso stipendiati, ed arami no, i re soli dopo Iddio, quello a cui dovevano renti der buon conto della loro amministrazione; ma la

Cortes ravvisano, il re come un primo loro come messo, e non vedendo per conseguenza ne ministri: che dei commessi di un ordine inferiore, essi hamo... voluto fissarne il numero, le rispettive funzioni di l'organizzazione istessa dei loro uffici. Vietano al re: di: prendere un forestiere a ministro, sebbene abbia acquistato i diritti di cittadino, laddove ciò cra tre volte permesso a tutti i re della terra, i quali: potevano come qualunque particolare spagnuolo, prendere un segretario forestiero al loro servigio. I ministri devono rispondere alle Cortes, senza chela reale autorità possa valer per essi di scusa: dovranno quindi servir due padroni'ad un tempo stesso, e si troveranno non di rado-nell' imbarazzo 'di! non sapere a quali dei due debbane abbidire; finalmente le Cortes si riservano di determinare gli stipendj ai ministri. erich midige binte dal bei ein geber bei eine mehren res , det instally cloud or mer and de cer and the transfer of the street at a

Del Consiglio di stato.

Esisterà dunque in Ispagna, per le massime in addietro accennate, non un consiglio del re, ma un consiglio di stato, la di cui bizzarra forma merita di essere presa a disamina. Sarà composto di 40 individui de' quali quattro soltanto potranno essere tratti dal elero, ed altrettanti dalla classe de' grandi di Spagna

- :..

dal che risulta per questi due corpi lo stravagante privilegio di godere minori diritti di tutti gli altri Spagnuoli. Gli altri trentadue somponenti il consiglio di stato saranno presi da tutte le classi di persone distinte, ad ecoezione però dei deputati alle Cortes, alle quali sembra che così statuendo, supposgano di non aver persone instrutte e notabili nel loro seno. Finalmente dodici di essi almeno (che è quanto a dire quasi il terzo di questo consiglio ) devono essere dittadini delle provincie di oltre-mare. I consiglieri di stato saranno, per vero dire, nominati dal re, ma soltanto sopra una tripla proposta dalle, Cortes: A vicenda il re deve rimettere alle Cortes una tripla proposta per ciascuna dignità ecclesiastica e per ogni impiego giudiciario, di maniera, che egli ha in tutti i casi legate le mani. Finalmente si è avuto cura di rendere i consiglieri di stato indipendenti dal re, e dipendenti dalle Cortes, determinando che non potranno essere licenziati se non in vigore di una sentenza della suprema corte di giustizia, e che i loro stipendi saranno fissati dalle Cortes,

#### DEI TRIBUNALI.

É cosa evidente, che sotto l'impero delle moderne Costituzioni il potere giudiciario viene in seguito dell' esecutivo. Il quinto titolo tratta adunque dei tribunali, e dell'amministrazione della giustizia in materia civile e criminale. I nostri padri senza essere dotti, e meno ancora filosofi, credeyano che la giurisdizione non altro fosse, che un imparziale soccorso dato alle parti, e che si dovesse esercitare in picciolo da ogni superiore verso i suoi inferiori; che per conseguenza esistesse una giurisdizione par terna, padronale, ecclesiastica, militare eccı ma che un re, siccome più potente di tutti, avesse la giurisdizione più estesa, suprema, ed in ultima instanza, per avere egli il potere di soccorrere tutti, e per non essere sottoposto ad altri che a Dio, ch'è quanto a dire alle leggi naturali della giustizia e della benevolenza. Era permesso ai re di esercitare di per se stessi la giurisdizione, lo che fecero Davidde e Salomone, e si è praticato in tutti i tempi, e in tutti i luoghi, come si pretica in oggi sotto diverse forme, e denominazioni. Ma siccome i re nen potevano soli bastare a un gran numero di affari particolari, nominarono per ciò degli ufficiali per essere sollevati in queste funzioni, e questi amministra-

vano la giustizia in nome del re, o ( per far uso di una espressione equivalente ) fecero conoscere ai sudditi la legge naturale, o positiva, e prestarono loro un esticace soccorso onde mantenerli nei loro diritti. Questi ufficiali giudiciari nominati e stipendiati dai re, ricevevano inoltre da essi istruzioni, e Leggi, e non crano in conseguenza sciolti da ogni relazione di dipendenza. Non si accordava loro lo strano privilegio di compromettere l'onore, ed il nome del re, di profferire in nome del medesimo sentenze ingiuste: di negar giustizia, o trarla in lungo, molto meno poi di giudicare il re stesso, giacche in questo caso non avrebbero giammai potuto mandare ad esecuzione una sentenza senza il di lui consentimento. Loro non s'imputavano per certo gli errori di spirito, dei quali niuno va esente, ma se evidentemente contravvenivano al loro dovere, potevano essere dai re non solo privati d'impiego, ma castigati exiandio. I re, d'altronde, nell' ordinare i tribunali non avevano rinunciato al diritto di giudicare di per se stessi, essendo loro incontrastabilmente permesso di scrivere una lettera di propzia mano, quantunque siano provveduti di ministri e segretari. Non era loro vietato di ascoltare le parti che diretttamente ad essi si rivolgessero; di chiamare a se de piati in casi particolari, in circostanze straordinarie; di accettare ricorsi, appellazioni ecc. Questi sono gli antichi principi, e questi crediamo essere anche oggidi conformi alla natura, e tali che presi per guida, sarebbe la vera giustizia ben meglio amministrata di quello che lo sia a' nostri giorni, malgrado gli errori ne'quali gli uomini possono cadere. Ma i litteratori (1) delle Cortes, veri discepoli di Montesquieu, spingono fino all' eccesso l'anti-naturale sistema della divisione dei poteri: secondo essi il diritto di applicare la legge appartiene esclusivamente ai tribunali (Art. 242). Nè le Cortes, ne îl re ( si noti, che le Cortes sono sempre collocate avanti il re ) possono in verun casa esercitare alcuna funzione giudiciaria, avocare a se una causa, o dispensare dalla più piccola formalità della procedura (Art. 243. 2442) in tal guisa, ch' essi non potranno, per esempio, abbreviare, o prolungare un termine, benchè imperiosamente la natura degli affari le esigesse- Ad eccezione: del militare e del clero, ai quali si laseiano ancora provvisoriamente i loro particolari superiori, gli stessi tribunali pronunciano in tutte le cause, per tutte le classi di cittadini. Per lo dianzi nondi meno, eranvi per certe cause domestiche, per le contestazioni in materia di commercio, o per difficultà, che insorgessero fra tutori, e pupilli, del tri-

<sup>(</sup>i) Questo termine ch' è un pretto latinismo ( in greco γρημμητίστες) significa leggermente letterato, come abbiamo da Svetonio de claris Grammaticis — Litteratorem instribi solitim esse, quasi non perfectum litteris sed imbutum —. N. d. T.

bunali e delle forme particolari, perchè non v'ila chi possa conoscere ed egualmente ben giudicare ogni genere di affari, o di relazioni. Ma oggi giorno, chiunque ha una Costituzione non abbisogna di altro sapere. Gli stipendi dei giudici sono, già s' intende, fissati dalle Cortes (Art. 256). Vi sara per tutta la monarchia un codice civile, criminale, e di commercio, tranne alcune leggiere modificazioni. Fortunatamente le Cortes non hanno ancora regalato la Spagna di questi tre codici, la compilazione... de' quali potrebbe anche andare incontro a qualche differimento; ma a costo anche di urtare in questa parte le idee dominanti, sosterremo arditamente, che uu codice uniforme civile, criminale, e di commercio, sopra tutto per un regno come quello di Spagna, comprese in esso le Isole, e le provincie americane, sarebbe la più assurda tirannia che immaginar si potesse, un vero flagello, del quale noi saremmo debitori al dispotismo filosofico. Se si eccettuano gli editti, ed i rescritti degl' Imperadori Romani che da dotti uomini furono raccoli: alcuni saggi moderni di esito non troppo felice, ne' quali certi filosofi volevano far pompa del loro sapere, ed erigere le loro dottrine in leggi universali; finalmente il codice Napoleone, che ha procurato a questo Imperatore più nemici, che le sue truppe medesime, non si conoscevano guari codici civili dati

dal sovrano (1). L'Inghilterra stessa non ne ha. Da per tutto le leggi civili consistevano nelle consuetudini, e nelle convenzioni particolari, e in un picciolo numero di supplimentari regie ordinanze che obbligavano pinttosto i giudici, che i cittadini. Questa specie di leggi le sole per così dire, che risguardino i sudditi, i popoli se le imponevano di per se stessi, non già col mezzo di una deliberazione collettiva in assemblee nazionali, o di Cortes, ma in forza de loro vicendevoli impegni, e di consuetudini volontariamente adottate, che altro non sono che tante convenzioni. In ciò realmente consisteva la libertà civile, o privata, la sola che sia utile a tutti, che sia a portata di ciascune, ch'è stata in ogni tempo rispettata eziandio dai tiranni, eccettuati i tiranni filosofici. Ma l'interessarsi mediante leggi arbitrarie, o ciò che in altri tempi appellavasi colpo di autorità, della materia, o della forma di tutte le private convenzioni; voler comandare nell' interno di ogni famiglia; regolare ogni locazione, è il mezzo più sicuro per termentare un popolo, poi-

<sup>(1)</sup> Sezza disconvenire dall'illustre autore sulla asserita impossibilità di dare un codice alla vasta monarchia Spagnuola, compatibile con le relazioni e co'bisogni del mondo vecchio col nuovo, men sapremmo assentire alla sua aperta negativa della esistenza di alcun codice civile dato da sevrani oltre al codice Napoleone; dopo che da tanti secoli leggiamo i codici di Teodosio, di Costantino, di Giustiniano, e ne' moderni tempi di Giuseppe II. di Federico il grande re di Prussia, di Catterina II. ecc. N. d. T.

chè un siffatto tormento viene ogni giorno, ogni ora a riprodursi. Pretendere di prescrivere agli uomini di ogni classe, e stato le medesime forme per le promesse di matrimonio, o altri contratti obbligatorj, senza occuparsi dei dispiaceri che potrebbero nisultarne alle parti, o della possibilità della loro osservanza, è cosa tanto assurda e tanto ridicola, quanto lo sarebbe il voler loro ordinare di usare cibi e bevande uniformi, di servirsi de medesimi vasi ed utensili. Questo furore di far delle leggi, presenta un singolare contrasto con le nostre grida di lihertà. Egli è eziandio un effetto della dominante empietà ; di quel disprezzo, della legge naturale, col quale si soffoca il rispetto, a cui si sostituisce il ferreo giogo di umane ordinanze. Quanto alle leggi criminali, o penali non sono elleno che istruzioni pei giudici. Non v'è legge che impedisca al ladro di rubare, e meno ancora che lo impegni a farsi volontariamente impiecare, allorchè ha subato, ma si ordina soltanto al giudice di puzire il ladro che egli ha nelle sue forze, in tale, o tal'altra guisale I delitti sono offese premeditate contro gli altrui diritti, e diversificano fra di loro all'infinito, sia per la forma, sia pel grado. Le pene a vicenda sono un male, che s'infligge al delinquente per impedirgli il rinnovellamento di simili offese, sia correggendo la sua volontà, sia togliendogli i mezzi di nuocere. La forma di questi mali, e di queste pene de

dessa pure infinitamente varia, e secondo gli antichi si deve corcare di adattarle al delinquente, auzi che al delitto medesimo. E chi potrebbe giugnere a tanto di farne una perfetta enumerazione, ed applicarle in prevenzione a sasi che non possono conoscersi? Noi non negheramo già che in un vasto. imperio possano darsi, ai giudici subalterni certe regole, e certi generali principi per la ricerca e la punizione dei delitti, affinche di soverchio non si allontamino dalla giustisia, e dalla regola naturale; hanno però ciò, non ostante minor bisagno di leggi, che di probità e di dumi. Matil pretendere di comporre un codice criminale che tutti esaurisca i generi, e le forme di delitti e di offese, tutti i mezzi di correzione:, o di punizione; possibili, o imaginabili; un codice dal quale non sia permesso l'allontanarsi giammaii, ne modificarlo, rafforgarlo, o mitigarlo in verun caso, e meno ancora dispensarsener d una cosa impossibile, ed è tanto assurda, quanto il voler compilere, od estendere un codice di medicina, ove regulare imperiosamente tutte le malattie: e tutte le infermità, e prescrivere tutti i rimedi scoperti o che si scuopriranno, con tutte le forme, es modificazioni delle quali sono suscettibili; ordinarecai medici, che senza riguardo all'età, al sesso ... o al diverso genere di vita debhane applicare le medesime deoghe a tutti i casi reputati somiglianti, ato tenevsi alla lottora del codice non apportare incre-

run tempo cangiamento alcuno ne alla maniera di prenderle, nè alla hose, e guardandosi bene dal dispensarne il malat o quand' anche le circostanze, o la natura lo avessero reso inutile. Ch'è egli finalmente un codice di commercio? Fa qui forse di mestieri imitare quel soldato imperioso, che diede pel primo un tal codice, e terminò con ischiacciare il commercio? Le leggi commerciali non consistono dunque in altro che nella naturale obbligazione di tenere le fatte promesse, nelle convenzioni fra i negozianti, e quanto alle loro forme, negli usi, o consuetudini delle quali è facile la scambievole osservanza, consuetudini che ripetono la loro originedai consigli degli uomini più addottrinati, che furono liberamente adottate, universalmente conosciute, e più religiosamente osservate che le leggi scritl te sulle carte, destinate a divenire il monopolio di qualche avvocato, e la trappola più pericolosa per gli-uomini onesti. Vuolsi ancora affliggere il commercio con leggi, re gravar di catene quest'ammizabile. relazione fra i popoli più lontani, che non riconosce altra base che la buona sede, ove non altri dumi si prendono che sulla moralità delle persone, enon già sulle leggi e le forme di procedimento, e ch' è per snoi una prova evidente, che la legge na-a turele, e non la umana è quella oke regge il mondo? Ah! Signori delle Cortes lasciate gli Spagnuoli: in pace cu' vostri codici civili ... criminali , e di

e tormentare i particolari in tutti i rapporti, ch' esistono fra di essi; aumenterebbe il secondo il numero dei delitti, e nuocerebbe all'applicazione delle pene le meglio adattate, e le più convenevoli; il terzo distruggerebbe il commercio, e lo involgerebbe fra ceppi. Oltre a questi tre codici e tutti i tribunali, vi sara una corte suprema di giustizia con grandi attribuzioni, dessa pure organizzata dalle Cortes, ed interamente indipendente dal re.

Nel terzo capitolo dell'amministrazione della giustinia criminale ci vien dato pressochè un codice completo di procedura. Contiene esso precisamente le regole più conosciute contro ciò che appellasi detenzioni arbitrarie; regole sulle quali non vi sarebbe molto a dire, se non che non sono giammai osservate, specialmente dai filosofi, che non sono necessariamente comprese in una Costituzione, ma che possono darsi per istruzione ai giudici. La tortura non deve aver luogo in verun caso. Noi non esamineremo in questo luogo, se questo dogma filosofico abbia, o no bisogno di un nuovo esame, o di certe restrizioni; certo è però dopo l'abelizione della torturà, i signori filosofi hanno inventato contro i loro avversari altri mezzi di costringimento ben peggiori ancora, e che in generale non per altro hanno fatto abolire la tortura, che per impedire, che in una congiura uno de' loro fratelli ed amici

non fosse obbligato a svelare i suoi complici. La confisca dei beni è parimente vietata, e ciò s'intende benissimo per essere il danaro l'idolo del nostro secolo. Si possono ben togliere agli uomini l'onore, la libertà, la vita; il deuaro non già, sebbene nel novero de'casi fosse questa la punizione più conve-· niente, più efficace, più giusta, in quanto che porrebbe i delinquenti fuori del caso di nuocere. Si transigerà però su questo principio, giacchè essendo nullameno permesse le pene pecuniarie, nulla osta · a pronunciare un' ammenda più, o meno considerevole, e che potrebbe anche uguagliare un'intero patrimonio. Si esime inoltre con questo mezzo dal dovere di pagare i creditori, lo che dovrebbe ne--cessariamente farsi in caso di confisca di beni. Finalmente niuna pena per qualunque siasi delitto po--trà estendersi alla famiglia del colpevole (Art. 305). :Questa disposizione ha veramente molto del filantropico; noi dimanderemo però, se la cosa è possibile e conforme alla natura, la quale ricompensa le virtù de' genitori ne' figli, e ne punisce i vizj edi delitti fino alla terza, o alla quarta generazione, sh' è quanto a dire, per un tempo tanto lungo; quanto è durevole la rimembranza del misfatto. Noi scrediamo essere nell'ordine eterno della natura, che 'in quella guita istessa, nella quale i figli godono del vantaggi loro assicurati per le virtù dei loro padri, sentano egualmente il peso dei loro vizj e

dei loro delitti I figli, per esempio, non sono eglino puniti con la prodigalità dei loro padri? 🗷 se per delitti commessi si priva un padre del suo impiego, se gli vien tolta; la libertà, l' onore, la vita, noi saremo ben desiderosi di sapere, se non ne risulti qualche inconveniente per la sua famiglia? Si possono però forzare i popoli ad avere per i discendenti di un uemo, che si è segnalato con le ruberie, con la frode, o altri delitti, la considerazione medesima che per coloro, i parenti de'quali si sono segnalati con le virtù, o che hanno resi grandi servigi alla patria? Non ha dubbio, non deve offendersi il figlio di un delinquente, ne impedirgli di ricuperare col suo merito la pubblica opinione: si deve per lo contrario procurare di facilitare al medesimo il riaquistamento della perduta idoneità: ma di più esiger non possono nè la carità, nè la giustizia.

## TITOLO VI.

DEL GOVERNO INTERNO DELLE PROVINCIE E DELLE CITTA'.

Questo titolo in due capitoli diviso tratta nel primo dei consigli municipali, e nel secondo de govarni provinciali e delle proviciali deputazioni. In altri tempi percondo le antiche idee di giustizia, si consideravano le città e le comuni, siccome tanti corpi, s società particolari, e si prendeva tanta cudella loro Costituzione, dell'ordinamento e dell'amministrazione, quanta del governo delle famíglie, e degl' individui, almeno fino a tanto che si tenevano nei limiti de loro diritti. I re, ed i principi, che furono i loro fondatori, relutavano enziandio onorevole ed util cosa l'accordare alle medesime delle franchigie, e lasciar loro la líbera scelta de' capi , l' amministrazione dei beni ecc. Erano quelli convinti, che queste città, ò comuni, siccome più di ogni altro interessate a ben curare le cose loro, sarebbero in ciò riuscite assai meglio, che un signore lontano, o un impiegato che fosse loro inviato di fuori. Una tale libertà legittima fu la madre del vero patriotismo, che cominciò ad estendersi per ogni parte, la produttrice di molte helle azioni, e di sforzi generosi, si deve alla medesima una moltitudine di preziosi stabilimenti, e la prosperità di un grandissimo numero di città, e di comuni. Oggidì il dispotismo filosofico tutto signoreggia, e tutto distrugge. Le Cortes privano d'impiego tutti gli attuali reggitori, ed altri ufficiali municipali (Art. 312). Statuiscono, che in ogni villa di mille abitanti vi sarà un consiglio municipale, come se non ve ne fosse state finora, o divenisse superfluo, allorche di un solo rtapo è diminuita la popolazione; determinano il numero de consiglieri componenti ciascun consiglio

inunicipale non ghi secondo il pubblico bisogno, o giusta il volere degl'interessati, ma in ragione bensì della popolazione (Art. 311), in guisa che se, a cagion d'esempio, la città di Madrid con 150,000 abitanti aveva un consiglio municipale di cento cinquanta soggetti, farebbe di mestieri, stando a tal proporzione, che il consiglio municipale di una villa di mille abitanti non fosse composto che di un solo. Nel modo stesso se il consiglio municipale di una borgata di mille anime era composto di quindici membri, quello di Madrid avrebbe dovuto contarne 2,250. Si vede quindi che la nuova filosofia politica è invenzione dei matematici, che questi prodigalizzano la loro aritmetica in ogni occasione, anche in cose nelle quali nulla abbia che fare. Questi consigli municipali sono parimente eletti dai cittadini... non però immediatamente, ma col menzo di elettori in ragione di popolazione (Art. 313). Gli alcoldi, i reggitori, ed i sindaci procuratori saranne ogni anno cangiati, e non potranno essere altra volta eletti che dopo un intervallo di due anni ( Art. 315. 316). Saremmo nulladimeno bramosi di sapere chi vorrà accettare una carica sì faticosa, e qual esperienza degli affari potrà acquistarsi, se dopo due anni, altri dovrà essere a quella carica medesima sostituito. Oltrecchè tutti gi'impiegati del re sono esclusi dalle cariche non meno che dalla eligibilità alle Cortes. Sembra che questi sventurati uf-

Sciali del re siano destinati ad essere insultati, e disonorati in ogni occasione. Per una conseguenza naturale di questi principi, una delle due cose dewe necessariamente accadere: se, com'è ben possibile, gl'impieghi de quali è lasciata la nomina al re, sono quelli che procurano più di potere, d'influenza, o di ricchezza, e sono perciò appunto più ricercati, non resterà più alcuno capace, o considerato per le cariche dei deputati alle Cortes, per le deputazioni provinciali, e pei consigli municipali. circostanza che senza dubbio non sarebbe molto favorevole alla supremazia costituzionale delle Cortes: ma se per lo contrario le pretese autorità nazionali divengono le più potenti, allora il re non potrà scegliere veruno de' suoi impiegati, che dalla classe più vile ed incapace; lo che non ridonderebbe a minor syantaggio della nazione. Prescrivono inoltre le Cortes, nella qualità di veri magistrati, ai consigli municipali tutte le loro funzioni, quasi che fino ad ora non ne avessero conosciuto alcuna. Impongono per esempio a questi di prendersi cura dei beni comunali, delle montagne, dei pascoli, degli edifizi che loro. appartengono; di riscuoterne le rendite, di amministrarne gli ospitali, e le case di esposti, di sopravigilare le scuole a loro spese mantenute; ana niun regolamento può farsi senza l'approvazione delle Cortes, alle quali tutto dev'essere sottoposto, mediante preventivo avviso della deputazio-

me provinciale; strana libertà, della quale non si aveva sotto le antiche Costituzioni la minima idea. Devono anche i consigli municipali favoreggiare l'agricoltura, l'industria, ed il commercio, i quali probabilmente prospererebbero assai più se questi consigli non se ne impacciassero. Non è così delle deputazioni provinciali: saranno queste composte di nove soggetti eletti dal popolo, cioè dagli elettori del distretto, e saránno rinnovate ogni anno per metà ( Art. 326. 528 ), a condizione, che gl'individui the sortono non possano essere altra volta eletti che dopo un intervallo di quattro anni. Gl' impiegati di nomina del re sono esclusi egualmente da queste. come da altre incombenze. Queste deputazioni sono obbligate a radunarsi ogni anno almeno novanta volte, benchè nulla avessero che fare. Enfatica è la ananiera con la quale si determinano le lore funzieni. S'incomincia dall'incaricarle del ripartimento, delle contribuzioni sulle città della provincia, prima ancora che si sappia se vi saranne contribusioni suscettibili di tale ripartigione. Viene lore ordinate di avere la sopravigilanza, e la tutela di tutte le città tielle quali devono approvare i conti in prima istan-2a ; di stabilire per tutto de consigli municipali costituzionali; di proporre (Art. 310.) al governo le imposte comunali le più convenienti, lo che facevasi assai meglio dalle comuni medesime; d'invigilare perchè la istruzione della gioventù si faccia secondo

il piano autorizzato dalle Cortes, funzioni che potrebbero esporle a molte difficoltà o con le università, ed i corpi scientifichi, o con la chiesa cattolica, e con gli stessi padri di famiglia, se per caso questi non approvassero siffatta filosofica istruzione. Sono poi di più incaricate le deputazioni previnciali di far prosperare l'agricoltura, l'industria. ed il commercio, perchè questi luoghi comuni della filosofia non sono in veruna circostanza dimenticati. Viene pur loro imposto l'obbligo di formaze i ruoli di popolazione, e la statistica della provincia, perchè pare che la mania de prospetti si sia impadronita delle teste Spagnuole. Finalmente, ciò ch'è essenziale, devous denunciare alle Cortes tutte le violazioni della Costituzione, che potessero essere commesse nella provincia, e le deputazioni di oltremare dovranno anche occuparsi delle missioni, per la conversione degl'infedeli, e per prevenire gli abusi. farsi render conto di tutto dal direttore delle missioni medesime. Noi conghietturiamo in questo luogo che i membri della deputazione, se almeno agissero secondo lo spirito della Costituzione, potrebbero sere i primi infedeli, e che la conversione medesima sarebbe risguardata come il più grande degli abusi. Per compimento della Costituzione, vediamo farsi innanzi in tre titoli, ed altrettanti capitoli i tre grandi benefici della teonia filosofica, cioè le imposte arbitrarie, che non si chiamano più arbitrarie

dacché sono stabilite dalle Cortes, la coserizione, e L'istruzione pubblica, o piuttosto filosofica, cioè che s' impadrenisce nel tempo stesso della nostra anima, de' nostri corpi, e de' nostri benj. Le Cortes pretendono di determinare annualmente tutte le contribusioni dirette, indirette, generali, provinciali, o comunali, che siano: mulla è eccettuato dal loro aistema di esezione celle soltanto avranno la facoltà di discutere, di deliberare (Art. 338). Queste contribusioni saranno ripartite fra tutti gli Spagmushi sensa eccezione, o privilegio, in proporzione delle loro fontune, e il loro quoziente sarà determinato in proporzione delle spese Assate dalle Cortes. Per vozità, tutto ciò è ben comodo per questi signori, no vi fu giammái un se che avese un potere da paragonarsi a quello delle Cortea liberali, le quali possono a loro talento determinare spese all'infinito, e distribuire pei pegamenti delle lettere di cambio a vista sul patrimonio di tutti i loro sudditi. Molto si petrebbe dire in questo luogo sul principio favorito dei filosofi moderni, i quali proscrivono autte l'acequioni e tutti i privilegi, abbenché fondati sopré titali i più legittimi; ma il numero troppo grando di errori che ci resta a rilevare, ci victa di fermanci in questa quistione; pregheregae soltento le Cortes d'insegnarci quale specie di contribusione può essere esattamente distribuita in proporzione delle fortune. Questo problema ci setubra tanto difficile a

sciogliersi; quanto-quello della quidintura del cit colo, o di essere ragionevole con piùsia, e giustò gon ingiustizia, ed i signori filosofi dei mostri giora ni non ne hanno, cartamente offerto la soluzione Tutte le contribuzioni indirette, e poste sopra ogs getti di consumazione non sono pagate in ragione di beni . : o possedimenti , .. ins proposzionatamente : alle consumazione mederima. Si vonta agli per evitate questo inconveniente non imporre che sulle proprie da: territoriali? Ma di grazia, i soli: fondi in terreti sono eglino le sole proprietà? Es tutte le altre spezie di ricchezze davranna esserne liberato; o in altri termini, privilegiate 2 Questi signori hunno penesto alla difficoltà di minurare tuttovil territorio dil Spagna, di stabilire per tutto de catastic di tassare i fondi senza usase arbitrio di sorte alcuna, di de? terminarne la rendita amuslo, la quale però è dalla matura, e dalla industria contiguamente variata? Hanno essi riflettuto ai debiti de' quali i beni sono aggravati, ai bisagni indispensabili del proprietario, ehe rendono effettivamente più povero colui oke semhra numeralmente il più ricco? O non piattosto pietenderamo i signori delle Cortes di tassare propromionatamente ogni-specie di proprietà, o di capitali, senza alcuna eccezione. In questo caso noi dispregheremo di dichiaterci ciò che sia un capitale , o un bene di fortuna qualunque? Hanno essi il progetto, e nutrene il pensiero di fare ogni anno

inventariare le case, i latifondi, i crediti, le cost preziose, i vasellami, i libri, le mobilie, ed ogni più piccolo arnese d'ogni Spagnuolo; di tassarli, to : dar loro un valore, e sopra questo fondamento de terminare il corrispondente quantitativo di contributo? Si degnino di farci conosceratia qual modo ina tendano di procedere per iscoprire tutte queste specie di beni di fortuna, per apprezzarle, "per verificarle, per impedire che non vengano sottratte alla loro inquisizione; e come con tutto di giungeram di ad evitare ogni apparenza di arbitrio e Più ancora 🕹 si potrebbe chieder loro' per quals regione desidans dar contribuzioni in proporzione blobbenio di fortuna? Altre volte si pagava in prepossione adi ciò che si doveva, non in proporzione di ció: che si potevat Non era permesso di abolire i debiti legittimi, e d'imporre per compenso de pesiva colore phe di nulla erano debitori. Se tutto deviessere eguale ; : e perché questa ineguaglianza di contribuzione? Strame contraddizione de nuovi filosofi-l. Rendere tuta gli uqmini eguali nei diritti e nei vantaggi, ma stabilio ze li ineguaglianza zelle imposizionist Se essi vogliopo una repubblica (e la Costitutible delle Cortes # una democrazia istroluta ), egli è bhinq persquesto pribcipio, che ogni cittadino deve pagare egualmena te; il povero quanto il areco; sdall ricco non più che il povero, come appunto si pratica in tutti I compi, ed in tutte le associazioni. Quanto la noi;

pienamente d'accordo con la natura e con la sperienza, opiniamo che dal momento in cui le imposte siano un male necessario, e che i sussidi siano divenuti indispensabili, egli è impossibile di pervenire ad una eguaglianza proporzionale e perfetta, e che tali imposizioni debbono essere fondate, secondo le località, sopra oggetti poco onerosi e di facile riscotimento, lo che non impedisce che col fatto non ricadano principalmente sul ricco. Finalmente il principio, che le riscossioni devono essere determinate in proporzione delle spese, è anche questo un dogma del quale siamo debitori al nuovo sistema filosofico, e seconde il quale niuno ha più la certesza di potersi conservare uno scudo in tasca. Altre volte, allorché i re erano risguardati come gran signori indipendenti, erano obbligati di regolare le lero spese a proporzione delle esazioni, e solo in questi casi, ovvero per istraordinari bisogni, si accordavano loro de'sussidi temporanei, o permanenni, allora parimente erano i principi ed i popoli eguelmente ricchi, imperocche l'economia genera L'abbondanza; ma da che a nostri giorni non parlasi che di uno Stato che dal popolo trae l'origine, e da che i pretesi sappresentanti del medesimo hanno il potere di stabilire, come più loro piace, delle spese ch' essi non pagano col proprio danaro, A hisogni reali, o fittizi non hanno più limiti. I principi e le repubbliche fallisceno; da per tutto men

si sente parlar d'altro che di debiti e di deficit, d'imposizioni e un'altra volta di deficit.

## TITOLO VIII.

L'ottavo-titolo è intitolato della forza militare, e nazionale. Si tratta in questi due capitoli delle truppe regolate, e delle milizie nazionali. Le truppe regolate non sono più un'armata del re, ma un'armata delle Cortes, in conseguenza vogliono queste determinare ogni anno la forza delle armate di terra, e di mare. Pretendono esse di fare tutte le ordinanze su la disciplina, l'avvanzamento, il soldo, l'amministrazione ec., ed affinche non possa dubitarsi che i signori liberali vogliono far un presente al popolo Spagnuolo del gran benefisio della coscrizione universale, ( la quale è in effetto una conseguenza dei principi rivoluzionari.), si ripete espressamente nell'Articelo 360, che niuto Spagnuolo potrà andar esente dal servizio militare (nelle truppe regolate ) tosto che vi sarà chiamato dalla legge, cioè dalla volontà delle Cortes.

Confede to the attent

Lite in .

## DELLA PUBBICA ISTRUZIONE.

Egli è di per se chiaro che i filosofi per dar compimento alla Costituzione, non hanno punto dimenticato la pubblica istruzione. Noi conerveremo per verità, che in fatto, giammai e per nessuna maniera essa ha potuto essere introdutta. Si sono trovati per queste dottrine de maestri, non de discepoli: ma questa pubblica istruzione che corona l'opera filosofica, non sussistera meno negli seriti, essendo destinata ad imprimere in tutte le menti i principi medesimi. La setta vuole ella stessa dominare, e diventare la chiesa universale. Per tale modo, questo capitolo è presso che copiato alla lettera da tutte le altre Costituzioni di questo genere. In primo luogo si stabiliranne in tutte le città e villaggi delle scuvle primarie, (come se find ora mon avessero esistito ) i vi s'insegnera per vero dire pola lettura, lo scrivere, il calcolo, il catechismo; ma siccome i filosofi scoprono soltanto la metà del xiso, tranne il caso di farsi riconoscere ai loro simili, così si aggiugnerà al catechismo che comprende tutti i doveri dell' uomo, una breve esposizione delle obbligazioni civili, la quale non sarà probabilmente che il ritratto del giacobinismo in miniatura. In seguito si fonderà il necessario numero di università, e di al-

tri stabilimenti di pubblica istruzione ( come se la Spagna ne fosse stata fino ad ora totalmente priva), affine d'insegnarvi tutte le scienze, principalmente la letteratura, e le belle lettere. Sembra che l'autore di questa Costituzione abbia avuto una predilezione particolare per questo genere di scienza, giacche lo pone al disopra di tutte le scienze, nè verun altra è per lui nominata. Ignorava egli, non ha dubbio, che la letteratura e le belle lettere sono state insegnate in ogni tempo, in tutti i seminari, i collegi, e ben anche nelle scuole de' conventi, siccome studio preparatorio, e mezzo onde formare il gusto. Ordinano inoltre le Cortes, che il piano generale di pubblica istruzione sia uniforme per tutto il regno. Non si ammettono modificazioni, quand'anche un oggetto d'istruzione fosse più, o meno necessario in una provincia che nell'altra; e la Costituzione sarà spiegata in tutte le università ed altri stabilimenti letterari, ne'quali s'insegnano le scienze teologiche, o politiche (Art. 368). Qui noi temiamo che i commentatori della Costituzione non trovino una gagliarda opposizione per parte della chiesa cattolica, dei seminari vescovili, e della facoltà teologica, che potrebbero ragionevolmente risguardare questo guazzabuglio costituzionale come contrario alla religione, ( alla quale tuttavia si presta giuramento); o se per altra parte; ( lo che è possibile, ed anche avvenuto al Codice Napoleone in

Allemagna) i professori chiamati a spiegare la Costituzione, lungi dal magnificarla, ne mostrassero anzi tutta l'assurdità mettendo a lume di meriggio la sue contraddizioni, la sua tirannia, il mal mascherato dispotismo delle Cortes, e strappassero al lupo il manto dell'agnello; allora le Cortes potrebbero bene smarrire il loro scopo, ovvero essere costrette a mancar di fede a quella libertà d'insegnamenti ed a quella libertà della stampa, ch' essi hanno costituzionalmente decretata. Noi pertanto crediamo di avere a quest'ora spiegata la Costituzione, e preghiamo i di lei autori ed aderenti ad accogliere questo commentario con una benevolenza liberale, di cui non ostante non possiamo lusingarci. Indipendentemente dal piano generale di pubblica istruzione, vi sarà anche una direzione generale degli studj, (Art. 369) in guisa che la chiesa cattolica, i corpi scientifici, i capi e i proprietari degli stabilimenti d'istruzione saranno assolutamente liberi da ogni funzione. Le Cortes pretendono anche di farla da institutori universali; si riservano di ordinare con particolari statuti tutto ciò che forma subjetto. o materia di pubblica istruzione (Art. 370). E sarà certamente increscevole, che questo illustre congresso non siasi pure occupato della costruzione de'sedili e della panche di ogni collegio, della qualità de'tempi da darsi agli scolari, delle classi in cui, ripartirli, della divisione delle ore di lezione, o di

studio, delle leggi di disciplina, degli avanzamenti, delle promozioni, de' premj.

## TITOLO X

DELL'OSSERVANZA DELLA COSTITUZIONE, E DELLA MANIERA
DI APPORVI DELLE MODIFICAZIONI.

Le Cortes sembrano tuttavolta aver preveduto la possibilità di una violazione della loro Costituzione, mentre fin dalla loro prima sessione vollero far ricadere la pena di ogni infrazione della medesima su i contravveutori ( Art. 372 ). Ogni Spagnuolo può presentar richiamo all'intendimento di far osservare la Costituzione; ma non già per ottenere la di lei abolizione, o modificazione, e tutte le autorità civili, militari, ed ecclesiastiche saranno obbligate di prestare alla medesima giuramento di ubbidienza (Art. 373 374). Fino all'epoca della nuova filesofia, non si sapeva ancora ciò che fosse il prestar giuramento di ubbidienza a carte mute, che ciascuno può spiegare a suo talento, e non all'autorità vivente dalla quale emanano le disposizioni in quelle contenute; alla legge scritta, non al legislatore. Pel corso di otto anni non intervotti, non potrà essere indirizzata alcuna proferta per cangiarne, o modificarne un solo articolo, o farvi qualche aggiunta (Art. 375). Ne ciò basta: le forme préscritte per eseguire cotali cangiamenti sono talmente complicate, che a costo anche, che la nazione intera dovesse vedersi a perire in questo intervallo, pas-. seranno ben anche altri otto anni, prima che si possa cangiarvi un jota. Sul bel principio, ogni proposizione diretta ad ottenere un cangiamento qualunque, un articolo di addizione, o una correzione, dovrà essere sottoscritta almeno da venti individui delle Cortes; poscia la stessa proposizione dovrà esser letta tre volte di sei in sei giorni, e soltanto alla terza lettura potrà decidersi se si contenga in essa materia di deliberazione; indi si osserveranno nel deliberare le forme istesse stabilite per ogni altra proposizione di legge, cioè, che dopo tre nuove letture e la relazione di una commissione, si passerà allo squittinio per voti, onde sapere se quello sia il caso di riprodurre la data proposizione nella deputazione generale dell'anno seguente; quistione che non potrà essere decisa affermativamente se non per via della maggioranza di due terzi de voti: ma fà di mestieri eziandio, che questa nuova deputazione abbia altresì il diritto di deliberare sul progetto di cangiamento di un solo articolo. Poiche essa avrà osservato le medesime forme in tutta la loro estensione, potrà semplicemente dichiarare, (con la maggioranza però di due terzi de' voti ) nella seduta di qual' anno i poteri speciali del popolo, pel cangiamento proposto, potranno essere conferiti ai deputati. Questo importante decreto sarà mandato a

tutte le provincie, e secondo che le Cortes avranno stabilito l'anno per la decisione, le assemblee elettorali delle provincie daranno i loro poteri speciali., de' quali è prescritta eziandio la formola; finalmente allorchè questi poteri saranno giunti, la progettata riforma sarà posta di nuovo a deliberazione, e allora soltanto che sarà stata approvata da due terzi dei deputati, sara munita del carattere di legge costituzionale (Art. 377 385). In cotal guisa le signore Cortes pretendono di aver dato alla nazione Spagnuola una Costituzione filosofica che viverà secoli, dimenticando senza dubbio quanto furono essimere tutte le opere di tal satta pretese immortali, e come furono rovesciate al primo soffio de'loro nemici non solo, ma qualche volta eziandio de' loro amici medesimi.

Ehu jam satis est! Se la cristiana carità non lo esigesse, se il cuore non fosse penetrato di compassione su la sorte degli onesti uomini, non meno che su quella delle vittime tratte in inganno, noi ci troveremmo oppressi dalla trista fatica di aver dovuto condurre i nostri leggitori attraverso il labirinto dell' umana stoltezza. Per quanto tempo dureranno ancora la stupidità, l'ingnoranza, e la follia? Trent' anni di sangue, di miseria e di schiavitù non bastano agli uomini accecati per aprir loro gli occhi su questi menzognieri principi, e per far si che prestino orecchio alle verità, che son loro opposte?

Per quanto tempo i popoli e i re medesimi si lasceranno vergognosamente stringere in ferri, e soffriranno di vedersi tolti i loro dritti naturali ed acquistati, la loro vita, il loro onore, la libertà, le proprietà, ed il loro pane quotidiano, lasciandosi di più abbeverare d'oltraggi, e caricare d'insulti, allorche un imbecille, o uno scellerato intuona la parola Costituzione; parola funesta, che seco trascina calamità senza misura, e spande all'intorno da se un cadaverico odore? Voi credete, che nel popolo risiede realmente il potere sevrano, che a lui spetti il dar Costituzioni, e frattanto il trionfostesso dei giacobini spagnuoli vi prova il contrario. Pel corso di sei anni questa Costituzione non fu che une straccio di carta, giacche il re non la voleva; essa divenne qualche cosa allorchè giunse un'istante fecondo di calamità, nel quale la volontà del re ·la innalzò al carattere di legge. Il re è divenuto sil vil servo di una giunta provvisoria, di un comitato rivoluzionario, o di salute pubblica, cioè, intendiamoci, della salute de' giacobini; ma i ribelli abbisognano ancora del suo potere, nè possono farne di meno. Fa di mestieri, che la sua parola, la sua autorità servano loro d'istrumento per istupidire le braccia de'sudditi fedeli, che alla sola giunta non avrebbero giammai prestato ubbidienza. Dal momento in cui questa Costituzione è stata non già eseguita, ma soltauto proclamata, sembra che il va-

so di Pandora sia stato rovesciato sulla Spagna infelice. Prima di questa epoca, non esisteva che un ammutinamento locale di un picciolo numero di truppe, che una decisa volontà avrebbe in pochi giorni schiacciato, e il cui efficace reprimento avrebbe aumentato lo splendore della regia autorità. Ora il fuoco è ai quattro angoli del regno, e l'anarchia diviene universale. Sembra che l'inferno siasi co' suoi satelliti scatenato contro la Spagna, per ispandersi in tutte le sue provincie. I delitti sono a un tratto trasformati in virtù, e le virtù in delitti; i malfattori sono in libertà, e gli uomini onesti in catene. Si saccheggia, si massacra, si demoliscono le case per provare ch'è giunto l'impero della distruzione, e che più grandi rovesci seguiranno ben presto questi primi attentati. Si assassinano i ministri della religione sulle strade, si trascinano i servi fedeli pel fanco, ed in mezzo a tutti questi delitti, gli scellerati che ne sono gli autori osano gloriarsi che mali anche più grandi non hanno contrassegnato i primi momenti della rivoluzione. Il potere supremo è già conferito ai giacobini, giacche fu questo in sostanza l'unico scopo della Costituzione. Dev'essa innalzare la setta alla sovranità, affinch' ella possa con questo mezzo condursi alla esecuzione de'suoi principi, e un debile e piocial numero giunga ad assoggettare la nazione intera, calunniandola inoltre col far passare per un effetto della di lei volonta i delitti, che in

suo nome si van commettendo. Fino da' primi momenti gl'ipocriti gettano la maschera liberale, incominciano dallo stabilire, senza alcuna indulgenza, la pena di morte contro tutti coloro, che con parole, o con fatti si opporranno alle misure del popolo, cioè a dire a quelle della loro fazione; ma questo stesso è una pruova della resistenza che incontrano, e palesa quanta temenza loro inspiri. Essi aboliscano le più necessarie di tutte le corti di giudicatura, quelle ch' erano state destinate a combattere le false dottrine. La fede che le Cortes hanno elle stesse riconosciuta verace, non dev'essere più osservata, ma in vece stabiliranno polizie rivoluzionarie, consessi d'inquisizione per lo proteggimento de giacobini, e contra la sicurezza degli uomini onesti. Sotto il nome di libertà della stampa s'incoraggiano la menzogna, e la calunnia, ovvero si dà loro un privilegio d'impunità; ma si costringono al silenzio la virtù, e la verità, che vengono a vile servaggio condannate. È permesso di scrivere ciò che si vuole contro Iddio, il re e la giustizia, ma in favore di quelli e contro le Cortes, i loro principi e le loro costituzioni, ogni parola, ogni scritto è riguardato come un delitto capitale. Noi chiederemo per esempio a questi signori, se in virtù di questa libertà della stampa, della quale fanno sì gran pompa, il presente scritto potesse essere impresso con sicurezza. Il suo autore, senza mancar non per tan-

to di coraggio, non ardirebbe di presentarsi sotto il governo della giunta provvisoria, o delle Cortes. Niun fedele, ed onesto servidore del re può rimanere nel suo impiego, sotto pretesto, che non conviene impiegare che persone attaccate alle instituzioni costituzionali, cioè ai principi giacobinici; la fazione non soffre un solo, che non partecipi al di lei empio sistema, onde far incetta di tutto il potere, e perchè un picciel numero di sofisti possa gravitare col suo scettro di ferro sulla intera nazione. I traditori, ed i ribelli pervengono agli onori perche sono gli ausiliatori della setta, e i soli ne'quali può aversi fiducia; ma coloro che hanno salvato il re ed il popolo, sono privi dei loro impieghi, o costretti a prendere la fuga onde non essere puniti delle loro virtu. Que' consigli illustri non meno che numerosi, che da secoli avevano amministrati gli affari dello stato con gloria e dignità, sono indistintamente disciolti; i ministri fedeli sono congedati, e soppiantati da altri, una parte de'quali era non ha guari ne' ferri, condannata a lavori forzati, o che almeno erasi resa famosa, se non altro, per ispreggevoli azioni e sentimenti. Si ristabiliscono inoltre le municipalità, che già esisterono sotto l'impero della fazione rivoluzionaria nell'anno 1812, e per pruova di moderazione, viene annunciato che coloro soltanto si sono esclusi, i quali hanno approvato l'abolizione della Costituzione, cioè a dire,

che si erano mantenuti fedeli al re ed alla patria, ed avevano preferito una giustizia per tutti uguale all' impero di una compriccola di giacobini. Ogni giorno è fecondo di nuovi disastri, trae seco nuove distruzioni, il riso dell'orgoglio, il pianto dell'umiltà; i traditori trionfano, ma gli uomini onesti, e pacifici sono immersi nella desolazione; gli egoisti ed i vili affettano un'assentimento ipocrita fino a tanto che il potere rivolgasi dall'opposta parte; altri in gran numero nascondono la loro indignazione, pronta a scoppiar ben tosto co' fatti: e per provar finalmente al mondo intero, che non trattasi quivi di una resistenza locale contro alcuni parziali provedimenti del re, imprende la setta a propagare il suo sistema disorganiszatore, non rispettando più la giustizia verso i suoi vicini, e meno verso il suo re ed il popolo Spagnuolo; cerca di trascinare il Portogallo ad associarsi a suoi delitti, ed eccita le truppe Portoghesi all'assassinio de' suoi ufficiali, onde privare questo regno del benefico proteggimento dell'Inghilterra, e sottoporlo per lo contrario al giogo de giacobini. Quali saranno le conseguenze di si temerarie intraprese? È facile il prevederle, o si riguardi la natura delle cose, o la sperienza di ciò che altrove è accaduto. Le cause istesse devono necessariamente produrre i medesimi effetti : la Costituzione per vero dire non sarà giammai eseguita; il re, e le Cortes insieme, non che tutti i potentati

della terra riuniti non saprebbero giungere a scalare il cielo, nè a dare all'impossibile la realtà: abbiamo quindi veduto, che tutte queste Costituzioni non hanno giammai avuto altra esistenza che sulle carte; ma la setta giacobinica si adoprerà con furore a conservare il suo potere, e porre in pratica i suoi principi, quand' anche ciò non potesse altrimenti avvenire, che con la rovina delle più fiorenti città, sui cadaveri della nazione e della stessa famiglia reale. No i la vedremo questa empietà trionfante perseguitare i suoi avversari ora coll'insulto e la derisione, ora col ferro e col fuoco, sprezzare da un lato la sola legge universale, cioè a dire la legge divina; schiacciare dall'altro i popoli con una grandine di decreti arbitrari. Noi vedrenzo di pitti questa guerra mortale contro tutte le tradizioni e le instituzioni antiche, questa distruzione di tutti i diritti individuali di un ordine superiore, oggi ravvisati sotto il nome di privilegi; questa dissoluzione di tutti i legami sociali della natura; questa dispersione di uomini che riduce gli uni miserabili alpari degli altri; in una parola, questo dente di tigre rivoluzionaria che dal sacerdote e dal re incominciando, strappa a ciascuno ciò che ali appartiene, e per la quale il corpo del meschino, o l'ellolo della vedova non è più sacro di quello che siano le proprietà del ricco, e la legge dell'Altissimo. Mad'altra parte vedremo ancora la resistenza di mua

nazione ceraggiosa, che a ben penderare non è ancora del tutto pervertita, la quale non lascierà togliersi impunemente i suoi dritti, e tutto ciò che forma la felicità della vita, e conoscerà quanto crudel cosa sia il sopportare per lungo tempo il giogo di un'empia setta. Da questa lotta fondata sulla natura delle cose, e che non potrà essere trattenuta da insipidi ed ipocriti bandi, risultera necessariamente delle due cose una; o una guerra formale intestina, spinta in Ispagna con più di energia che altrove, e che sarebbe probabilmente il più pronto remedio: o se le forze degli onesti uomini divenissero troppo deboli, pel loro disperdimento, si vedanno le fazioni succedersi rapidamente le une alle altre i stendere atterno di se il loro sanguinoso e tizannico impero je divorarsi vicendevolmente, fino a tanto che il regno dell' inferno sia distrutto dalla discordia, e che un soldato fortunato, un altro Cromwello, o un secondo Bonaparte annienti le Cortes con tutte le loro Costituzioni, ed introduca in loro vece il suo governo di Giannizzeri. Si, noi conserviamo la speranza che nello spazio di alcuni mesi, l'orrore che i principi rivolazionari e i loro partigiani hanno sempre inspirato agli spagunoli, si palesem con energia, e che questa nazione, offrendo per la seconda volta un grand'esempio agli altri popoli, ed opponendosi a questo nuovo genere di usurpazione, sara per rendere ancora grandi servigi

alla causa della giustizia, e della legittimità. La provvidenza, per tenerci vigilanti, permette bensi questa nuova, e deplorabile sperienza, ma nella sua
misericordia non ha permesso che avvenga se noa
in un canto dell' Europa, ove sarebbe meno che
nel centro pericolosa. Fa di mestieri provare al mondo, che la guerra contro la rivoluzione è più causa
dei popoli, che dei re, che l'empietà non potra
rassodarsi anche col potere dei re alleati della setta,
e che per lo contrario, la religione, la giustizia e
l'ordine sociale naturale giugaeranno finalmente a
trionfare a dispetto di questi re traviati.

Ma qui ascoltiamo l'ipocrisia e la credula ignoranza a gridar di concerto. Ferdinando VII. non d'unque egli-stesso la cagione di tatte le sue sventure? Non aveva esso debito di riconoscenza verso quella nazione che resistè in suo favore alla usurpazione straniera, che ha versato il suo sangue per lui, che gli ha salvato la corona, e lo imperio? Si, intendiamo quanto i malevoli spacciar tentano contro di quel pio, e benefico Monarca. Noi rispondiamo, guidati dall' evidenza dei fatti e dalla pubblica fama dei dall' evidenza dei fatti e dalla pubblica fama dei ni verità, la nazione ( il di uni nome onorevole è quivi come da per tutto usurpato dai filosofi.), la senza dubbio difeso con sacro entuciasmo e constanza la sua patria ( cioè se stessa, ed il suo re ), per liberarla da un gioco straniero; ma che il par-

tito rivoluzionario nelle Cortes non ha in verua conto contribuito a questa liberazione, e che, come gli scartabellatori Alemanni hanno fatto nella loro patria, non ha voluto che raccogliere; laddove non aveva seminato, piegare gli avvenimenti in favore della sua setta, e collocar la corona, non sul capo del re Ferdinando, ma sul proprio. Tutta l'Europa sa, ed imparerà anche meglio in appresso, che il popolo che combattè e versò il suo sangue, che sacrificò la sua vita ed i suoi averi per lo re e per la patria, e la giunta medesima che dirigeva allora i suoi sforzi, non hanno nè voluto, nè fatto, nè approvato, nè accettato questa Costituzione, ma ch'essa fu, all'opposito, l'opera di un picciolo numero di faziosi composto in parte di commedianti, e litteratori ( uomini di lettere ) (1), i quali in mezzo alla maggior confusione, e contro la volontà della più sana e della più gran parte delle Cortes, nelle combricole la partorirono, e a gran meraviglia del mondo, e di tutti gli stessi Spagnuoli onesti la imposero alla nazione, come una legge obbligatoria: perciò abbiamo veduto, che quest' opera delle tenebre fu rovesciata e ridotta al nulla da una sola parola del re, in mezzo agli applaudimenti dell'armata, del clero, della nobiltà, della cittadinanza e

<sup>(1)</sup> Gl'Italiani sotto questo nome disprezzativo non conoscono nomini di lettere. Vedi la Nota alla peg. 69.

di tutto il popolo delle campagne (1). In secondo luogo, non può dirsi neppure che alla sola Costituzione debba la nazione il suo liberamento dal giogo stranieso, ne che abbia al re Ferdinando salvato il regno, e la corona: siamo ben lontani dal voler menomare il merito de' nobili, e coraggiosi sforzi della medesima; dessa ha almeno provato al mondo che si può resistere quando lo si vuole, ha forse rianimato il coraggio di alcuni altri popoli; ne si può senza dubbio pretendere, che tutto proceda regolarmente in un momento di confusione, senza mezzi sufficienti, senza capi riconosciuti; ma egli è bene a tutti noto, e migliaja di testimoni possono confermarlo, che senza il soccorso degl' Inglesi, e del loro gran generale, senza il soffio di Dio che rovesció Bonaparte: in Russia, senza il soccorso dell' Europa riunita che stornò le armi Francesi dalla penisola, i soli Spagnuoli non avrebbero giammai petute liberare il loro paese: essi sarebbero stati

<sup>(1)</sup> Questo fatte fu riconosciuto all'epoca del 1814 perfino dalle gazzette liberali; ora noi desideriamo di sapere ciò che rimanga ancora della nazione, se le cinque classi ora nominate si eccettuino, o non piuttosto vorrà risguardarsi questa rimanenza come che non faccia parte della nazione? Questo è senza dubbio il ascreto della setta: tutti coloro che non professano gli stessi principi rivoluzionari, che riconoscono ancora un Dio in Cielo, ed un superiore sulla terra, non appartengono a ciò che appellasi popolo, e nel'sto linguaggio, non meritano neppure il nome di nomini.

costretti a piegarsi alla legge del vincitore, tanto più che le lorp forze non erano a resistere sufficienti, la discordia negnava fra di essi, ed in Ispagna, come altrove, si era trovato un bastante numero di egoisti, che allora col nome di Josephinos (Giuseppini) erano appellati. Niuno debbe qui arrogarsi. un merito esclusivo, ma deve piuttosto ciascuno sec guire l'esempio dell'eroe della Prussia e dei tre monarchi, i quali gittatisi a ginocchio sul campo di: battaglia di Lipsia, rendettero gloria a Dio, la pui volontà sola può far sì, che tutte le circostanze concorrano per operare la rovina dell'usurpatore. In terzo luogo non è meno vero, che la nazione Spagnuola non abbia versato il suo sangue che a vantaggio del re Ferdinando; e questo giro di frasi rivoluzionarie, col quale, vuolsi costantemente porre a contrasto gl'interessi del re e quelli del popolo, merita particolarmente di essere rettificato. Gli Spat gauoli non hanno solamente combattuto pel re, ma ben anche per tutto ciò che avevano di più caro, e sacro, per la loro religione, per la legge suprema, per la libertà personale, per le loro proprietà, per le mogli e figli, pei loro diritti acquisiti, pei loro rapporti sociali:, e per il re solamente, in quanto che questi garantisce e conserva loro tali e tanti vantaggi: generalmente parlando, colui che difende il suo superiore naturale e legittimo, combatte anche meno per questo, che per se medesimo e per tutti

imperocche i popoli hanno anche maggior bisogno dei loro re legittimi, che i re non lo hanno dei loro popoli. È nella natura delle cose, e la sperienza lo ha soventi volte confermato, che re detronizzati menano anche in estere regioni, nella qualità di semplici privati, una vita tranquilla, e bastevolmente felice; laddove popoli abbandonati, simili a greggie disperse, e prive del loro pastore si divorano a vicenda, e divengono preda de' primi lupi, o de' primi tiranni che si presentano.

Noi non disconverremo tuttavia, che da Ferdinando dovevasi rendere amor per amore: avea egli debito di riconoscenza verso il suo popolo, ma alla parte fedele che fece generosa resistenza al giogostraniero, non ai partigiani dell'intruso, e meno ancora alla giacobinica fazione delle Cortes: fazione che non per altro fece combattere altrui, che per appropriarsi la corona; perocchè in ultim' analisi non torna egli lo stesso per lo re il vedersi rapire il suo trono, la sua libertà, la sua proprietà, e tutta la dignità reale da una potenza esterna, o da sofisti indigeni, che impongano catene di ferro al loro Signore, e padrone, e lo inviliscano alla condizione di servo, e gli preparino anche un destino peggiore di quello, che poteva aspettarsi sotto all'usurpatore del suo impero medesimo? Tutto al contrario. il giogo di questi sofisti sarebbe ancor più vergognoso e più opprimente, fino a tanto che l'onoro e la speranza non fossero almeno perdute per sempre, e allorche dopo una lotta ineguale ed inutile, fosse forza piegare d'innanzi alla superiorità delle armi di una potenza straniera.

Ma Ferdinando VII, non ha egli dunque adempiuto questo dovere di riconoscenza verso i fedeli suoi sudditi? Gli Spagnuoli, non hanno fatto alcun guadagno al suo ritorno? Non hanno essi raccolto verun frutto dai loro nobili sforzi? Lo scopo essenziale a cui erano rivolte le loro mire era prima di tutto, l'istesso re loro legittimo, questa potenza amica e non ostile, protettrice e non ispogliatrice, senza la quale niuna società può sussistere, e che sola può fra gli uomini far regnare la pace. Il popolo ricuperò il suo padre, il suo difensore, e l'arbore fecondo che spande i suoi benefici sopra mi-, lioni di uomini, e sotto l'ombra del quale ciascuno con sicurezza riposa. Il re giunse, ed il suo primo decreto fu quello di ristabilire la libertà personale di tutti gli spagnuoli, mentre che le Cortes ne fanno i loro servi, ed introducono senza necessità in mezzo alla pace la coscrizione più assoluta. Egli impose a se stesso una severa economia onde risparmiare le fortune de'suoi sudditi, e ricusò anche al momento de' maggiori bisogni di stabilire nuove imposizioni, mentre che le Cortes con la loro Costituzione si appropriano così i beni, come le vite di

tatti gli Spagnuoli. Protesse la religione non già in apparenza e soltanto sulla carta, come fanno le Cortes; ma di buona fede e ne suoi ministri, senza de' quali non può quella sussistere. Riconobbe la esistenza di una legge suprema di giustizia e benivoglienza ch' è imposta al re egualmente che al popolo, mentre che le Cortes non riconoscono altra regola ed altro freno che la loro volontà. Egli rese alla chiesa i beni rapiti, o sequestrati, che la loro origine ripetono da pie donazioni, e che altro non sono che una stabile proprietà pel mantenimento della religione e delle scienzo, per la educazione della gioventà, e pel sollievo de poveri, degl' infermi, degl'infelici. Le Cortes per lo contrario li degradano senz' altra forma di processo, ed hanno incominciato dal confiscare le proprietà degl' instituti ecclesiastici, sebbene la confisca de' beni sia per la loro Costituzione abolita, anche allora che trattasi di delinquenti: o intendono che piuttosto forse contro questi ultimi sia la confisca vietata? Ferdinando fu giusto rispetto ad un celebre ordine innocentemente e condelmente perseguitato a tempi, dell'avo suo, ordine che ha reso i più importanti servigi alla religione, alle scienze, alla educazione, che à protestanti i più dotti hanno sommirato e compianto, che su protetto da Enrico IV e stimato da Pederico II, che la provvidenza ha fatto conservare da Catterina H, che fu ristabilito dal capo della

chiesa, ridomandato dai re di Napoli e di Sardegna, dal duca di Modena ed altri sovrani, invitato a ritornare in Ispagna da tutti i vescovi ed arcivescovi, e da più di cinquantacinque città del regno; ricevuto per ogni dove con giubilo, al quale fino nel Messico furono volontariamente restituiti i suoi beni e quelle fra le sue case che esistevano ancora, e che non ebbe bisogno, come la Costituzione delle Cortes, di essere introdotto da una colonna mobile di ventimila uomini, per mezzo del saccheggio di fiorenti Città, e dell'assassinio di pacifici cittadini. In contraccambio, le Cortes liberali ed à partigiani ch' esse hanno in Europa, fanno già sentire, che malgrado la loro libertà della stampa, la loro libertà di parlare e d'insegnare, costituzionalmente stabilita, malgrado il giuramento prestato alla religione cattolica, la loro intenzione è quella di scacciare di nuovo e di far perire di fame migliaja di uomini onesti e dotti, i quali senz' alcuna ricompensa istruiscono la gioventù in tutte le cose più utili. Dall'altra parte volle il re preservare il suo popolo da false dottrine, sorgente di ogni corruzione; dalla influenza delle società secrete ed anti-religiose, onde tante calamità ebbero origine: proscrisse in conseguenza quelle associazioni di sofisti che sono già da gran tempo vietate in Austria, negli stati di Napoli, e in molti di Alemagna. Infelice Ferdinando! Fu questo forse il vostro delitto capi-

tale agli oscifi deli accalo. Se voi aveste perseguitato de chiesa cristiana, e rimesso il supremo potere in mano de suoi nemici, odiato quelli, che abbellano le scienze con la loro modestia, e le rendono ausilianie della virtir e del dovere, e favoriti coloro che mill'altro cereano che nudrire l'orgoglio, e trasformare susti i talenti e tutti i lumi in istrumenti di idelitto: altora la setta liberale ivi avrebbe anche misparmisto, la Costituzione, vi avrebbe permesso, a eccordato tutto il dispotismo imaginabile; avrebbe messe in vostre mani la vita e le fortune di tatti gli Spagnuoli. Ma si dice anche. == Ferdinando non ha trattato, con ingratitudine molte rispettabili persone; persegnitato, e privato dei loro impieghi,. e. mandati:: in bando: non solo i partigiani dell' usurpatore Giuseppe, ma taluno ancora di quelli che avevano combattuto contro di lui =? Noi mon decideremo in questo duogo se in ciò sia corso; o no verun abuse cessendo che non siamo forniti di quelle personali cognizioni che ci sarebbero per giudicar necessarie. Circondato da nomioi di diverso colore, colleggio fra due specie di traditori, sedotto forse da consiglieri o sospetti, o dappi, è state ben difficile per lui ik non prendere verun abhagliet, e lo starsi costantemente in un giusto mezzo. Ma quello che noi sappiamo con certezza si è, sche la condotta di questi fuorusciti, o cacciati, al momento che videra scoppiare la rivoluzione attuale, non

i in verun scribe tale da destare in loro favore inressamento. Ciò che sappiamo inoltre si è, che la etta liberale non ha date alcun segno di sensibilità. llorche sotto il di lei impero, dugentomila onesti omini con le loro mogli e co figli farono bandità cacciati in Francia, che altri gemevano nelle priioni, e un numero non meno considerevole perdia vita sul patibolo. Ciò che sappiamo finalmente si a, che in tal momento anche i liberali, e le libeali: gazzette trovano cosa affatto semplice che la siunta di Madrid, o il popolo ammutinato, privi lei loro impieghi ed imprigioni gli uomini più diitinti, che la gloria e l'onore formarono della nasione Spagnuola, e che furono del re e del popolo salvatori: che la giunta medesima forzi altri ad abbandonare la patria, e a percere un asilo in Portorallo, in Francia, in Italia, e presso i Musulmani nedesimi, i quali hanno per essi maggior compastione di quella ... che abbiano coloro, che pure critiani e concittadini si appellano; che d'altro non parlano che di libertà, di umanità e di progresso lei lumi. Nulla più opponevasi al ripeso, alla feliità, ed alla gloria recentemente acquistata dalla Spana, quanto la sfortunata guerra con le colonie dell' merica meridionale, guerra che Ferdinando non weva suscitato, ma ch'era accesa fino dall'epoca el di lui nuovo ingresso nel regne e che non vrebbe giammai esistito senza la usurpazione stra-

miera, ne senza le Cortes rivoluzionarie. Questa guerra sola esauri quelle forse che sarebbero state sufficienti a medicare le interne ferite; ma i litterato-🖈 (1) delle Cortes, ed i consessi di sofisti anteposero alla loro patria la setta. Onde prevenire lo ristabilimento della pace e del potere reale, impedirono al re di riunire queste belle provincie alla madre patria, e spandere per tal guisa l'abbondanza fra tutte le classi de' suoi sudditi. Istigarono a diverse riprese le truppe reali alla disubbidienza, le împegnarono a ricusare d'imbarcarsi allorché trattavasi di andere a battere i ribelli, e di seccorrere il maggior numero degli abitanti fedeli; mentre che le truppe di altre nazioni, e le Inglesi medesime, quantunque si ficre della loro libertà servono indifferentemente per terra e per mare, sieguono i loro condottieri in ogni parte del mondo senza mai darsi a credere di essere per ciò tanti schiavi, che siano a macello condotti. Se gli antichi Spagnuoli fossero stati di una somigliante opinione, certamente i discendenti loro non avrebbero giammai posseduto queste floride provincie; giammai il commercio, e la navigazione non avrebbero acquistato quella attività, e quella estenzione, onde cotanto a di nestri si distinguono. Ciò non pertanto, queste Cortes medesime, e i loro partigiani, che nella Costitu-

<sup>(1)</sup> Veggansi le Note sile pagine 63 e 96.

zione stabiliscono non poter essere giammai cedute, o alienata alcuna provincia; alcuna città, o alcuna borgo, e la più picciola parte eziandio del territorio Spagnuolo, sono quelle medesime dalle quali abbiamo veduto commettere una tal tradigione i L' avvenire però ci farà conoscere se coi loro bandi, con de loro Costituzioni, col servigio forzato e le imposte arbitrarie giugneranno a ricondurre all'ubbidienza queste provincio, e sottometterle al giogo delle Cortes, dei loro consessi e de'loro proconsoli, piuttosto che al governo dolce e moderato del re.

Noi non sapremmo tutta via riguardar come scevro interamente di colpa il re Ferdinando pei mali che affliggono la Spagna e la sua propria famiglia: egli ha errato, non y ha dubbio non già per le précédenti azioni che a lui furone rimprocciate ppa per quelle bensì che i rivoluzionari hanno oggidì la ipocrisia di lodare; ha erreto per le indulgenza verso l'ammutinamento: delle sue truppe mell' isola di Leon, ch'egli avrébbe dovuto combettere alla testa de'suoi prodi; ha errato soprattutto can la sua accettazione della più calamitosa fracile (Costituzioni, Quegli che scruttina i cuoni, eule reni, potrà perdonargli questi errori, giacche eglisenil solo, che' gl'interni motivi e le esterne influenze conosce, ma agli occhi del mondo, difficilmente potrebbe attener perdono. Non si deve giammai cedere ai malfattori, ma conviene saper piuttosto morire che commettere

il male, o, lo che torna lo stesso, divenirne strumento. Ne la bisogna va pei re altramente che pei privati: colui ch'espone la sua vita la conserverà, ma la perderà colui che, mancando al suo dovere, .vuol conservarla. Era bensì permesso a Ferdinando di rinunciare alla sua corona, se così gli era a grado, ma non già di sacrificare i dritti della sua famiglia, e meno ancora gl'individuali de' suoi suddiți, dritti tutti annientati da questa Costituzione. Ninna promessa può dargli cotal facoltà: niuno è autorizzato ad accettere siffatta promessa. Anche un giuramento, col quale venga taluno obbligato ad illecite azioni, a calpestare tutte le leggi umane e divine, è uno scandalo, non un' atto religioso; una bestemmia, non una pruova di divozione: mantenere un tal giuramento, dopo di essere stato tauto infelice per piegarsi a prestarlo, non è altro, che una ostinazione a perseverare nel mele, e a commettere un secondo errore più grave del primo. Si deve per lo contrario, pentire di tal giuramento, siccome di ogni altro errore, e rivocarlo formalmente quanto più presto si possa. Dal sentimento superiore si è prosciolto per ciò che si deve a Dio, e Eerdinando lo sara parimente dal suo popolo, appena che gli sarà dato di potere liberamente far sentire la sua voce. Niuno può cedere ciò che non gli appartiene, niuno può accettare ciò che spetta ad un terzo, senza che questi vi abbia consentito; per

conseguenza, i sofisti delle Cortes esiger non possono dal re, sotto pretesto del suo giuramento, ch'egli abbandoni in loro balia i diritti ed i possedimenti di tutte le provincie, di tutte le città, di tutti i corpi, e di tutti i particolari della Spagna. Se un individuo qualunque, avendo fatto il suo testamento ed avendolo confermato con giuramento, si fosse arbitrate in cotal atto pubblico di violare un deposito, o di lasciare i beni altrui ad un brigante, o ad una cortigiana, e chi reputerebbe obbligatorio un tal giuramento? Riconoscerebbero i tribunali a favore del proteso erede, o legatario un dritto siffattamente acquistato? Nella guisa stessa, non è permesso ad un re di comprare i riguardi, o la transitoria indulgenza di una setta empia, a spese dei diritti di una intera nazione; e si sa d'altronde, che precipitandosi di per se stesso, non si colma l'abisso. E sarà egli un salvare se stesso, un assicurare il suo trono e i diritti della corona, abbandonandosi a mani e piè legati a' propri nemici, bevendo alla tazza avvelenata che viene offerta, segnando di propria mano la propria sentenza di morte? Luigi XVI si è forse salvato così adoperando? La di lui sorte sia di lezione, e di esempio all'inselice Ferdinando, ed a tutti i re della terra!

Ma è tempo di terminare queste tanto tristi quanto istruttive considerazioni. Vi è facile il biasimare, soggiungerà taluno: agevole è la critica, il rimedio

difficile; noi conosciamo il male da lungo tempo, mostrateci in qual guisa si debba combatterlo. Ebbene! noi accetteremo la disfida: indicheremo i soli, e veraci mezzi di restaurazione e di salute; noi gli esporremo con coraggio, e senza rigiro, con la sicurezza con la quale un medico, affidato alle leggi della natura, ardisce di garantire il successo. Lungi da noi l'idea di dissimulare il pericolo e predicare la sicurezza, laddove sono la vigilanza e la virtù necessarie. Eh! che altri avvenimenti si aspettano, onde aprire gli occhi del mondo? Vedete come una setta potente, sparsa per tutta l'Europa, perverte per ogni dove lo spirito degli nomini, ora per se stessa regnando, ora circondando con la sua. ipocrisia i principi per ingannarli, e farli servir di strumento a suoi progetti distruttori; tome da quat-.tro anni in poi, ella solleva ardita la fronte dal centro della sua attività; fa assassinare in Francia quel principe sul quale le ultime speranze riposano della famiglia di Borbone; avvilisce il re di Spagna, riducendolo alla condizione di vil servo di una conventicola di giacobini; assolda inoltre, in quella Inghilterra sì libera e sì felice, una innumerabile plebaglia, all'intendimento di rovesciare a mano armata la Costituzione del paese, ed imprende l'assassinio di tutto il ministero; com' essa vuole far cadere in Alemagna trentatrė antichi sovrapi sotto i pugnali di una fanatica gioventù; come, per col-

mo di attrocità questi delittì, pei quali i nostri padri avrebbero abbrividato, e contro i quali non avrebbero saputo rinvenire una punizione abbastanza severa, sono ancora pubblicamente vantati, e preconizzati; e come finalmente la fiamma estende il suo sterminio fino alle altre parti del mondo: essendo per ogni dove il di lei scopo fanatico non già di ottenere riparazioni a danni reali, o di limitare al giusto il potere, ma di distruggere bensì la chiesa cristiana, di sciogliere fino ne'suoi elementi l'umana società, e d'innalzare al potere sovrano, sotto nome di una rappresentanza del popolo, la setta medesima ed i suoi partigiani! Principi, e padri del popolo, che siete ancora seduti sui vostri troni, e la di cui conservazione è tanto a noi, quanto a voi stessi necessaria; consiglieri fedeli. ministri, e uomini di stato che non solo gemete sul pervertimento dello spirito del secolo, che detestate il male, ma esitate talvolta ancora sulla scelta de' mezzi, onde valervi per distornarlo: mirate in fronte il pericolo che vi minaccia, e da quel momento più non esisterà, o almeno per metà sarà vinto. Credete in colui, che pel corso di trenta anni ha studiato la setta ne suoi principi e nelle sue azioni, che l'ha veduta nel suo trionfo, e che ha costantemente osservato, che la sua malvagia coscienza la rende timida, tremante a fronte di una volontà ben ferma, fino a spaventarsi al solo cadere di

una foglia; credete a celui che, nella qualità di semplice individuo, ha giurato di sohiacciare questa raz« za di vipere, che si espose ai pugnali de' sofisti, e, non ne su colpito, se non perché precisamente mon vien con essi a patti , e che crede finalmente di averacquistato il diritto di far sentire in questo affare la sua voce. La setta non è potente, che per la vostra indulgenza e per la vostra cooperazione; nulla potrebbe senza di voi, o contro di voi, e sarà presto ridotta in polvere dalla maledizione delle nazioni allorche il vostro braccio proteggitore avra liberato il popolo dal suo giogo. Dal momento che conoscete le cagioni, la natura, e gli esterni segnit del male, gli antidoti dà usarsi si presentano di per se stessi. Questa setta che avete a combattere, non vuole, in una parola sola, riconoscere alcun superiore nè in cielo nè in terra, alcuna potenza, alcuna legge, che da essa non abbia origine, o per ispiegarmi altramente, pretende di distruggere ogni dipendenza naturale, ogni servigio volontario fra gli uomini, e d'imporci in compenso il proprio suo giogo. Quindi il di lei odio contro Dio come la prima di ogni superiorità, Creatore di tutte le coso e Legislatore; contro la religione e i suoi ministri; come quelli che annunciano la parola di Dio e sos no le guide spirituali degli nomini : contro i re l' la potenza de quali dispone de beni di questa terra; i quali cono verriti de un granonumero di nomini

cui rendono a vicenda immmerevoli benefici; contro i grandi, ed i nobili, perchè occupano i gradi più vicini ai re nell' ordine della potenza naturale, e sono i padri nutritori, i proteggitori, ed i secondari benefattori del popolo; contro ogni estesa proprietà permanente ed assicurata nelle stesse famiglie, dal diritto di primogenitura, di fedecommesso, o di sostituzione, ec. poichè stringe rapporti naturali di superiorità e di dipendenza, unisce fra di loro gli uomini col mezzo di benefici scambievoli; contro tutte le convenzioni conosciute sotto nome di feudali, cioè a dire, patti dolci ed umani, protestazioni di soccorso reciproco, che riuniscono al forte il debole; contro tutte le cittadinanze, o altri corpi, poiche esse hanno egualmente una potenza superiore, e possono offerire altrui utili servigi; contro le maestranze, o comunità di artigiani, poiche sono di decoro al rispettivo loro stato, e perch' esiste, la loro merce, fra il maestro e gli operaj una relazione di dipendenza; contro la santità de' matrimoni, quest' intima unione di anime che viene rappresentata come una mutua schiavitù . e che si vorrebbe trasformare in un contratto di temporaneo accoppiamento; finalmente contro la paterna autorità medesima, e contro la dipendenza de figli in tenera età, che secondo i principi della setta, debbono essere resi eguali ai loro padri, se non collocati al disopra di essi. Questa maniera di

far isolati gli uomini, rendendoli tutti egualmente miserabili, questa dissoluzione di tutti i rapporti sociali, questa distruzione di ogai mezzo di reciproca beneficenza, viene dalla setta appellata, ora filosofia e progresso dei lumi, ora libertà ed egualità, talvolta spirito del secolo, tal'altra umanità e dignità dell'uomo, quande unità, o uniformità, ora liberalità, ora civiltà ecc. Ma il serpe ha un bel cangiare sovente di scorsa e di colore, il suo veleno resta ovunque e costantemente lo stesso, ed e facile il riconoscerlo a quelle eterne declamazioni, contro l'altare ed il trono, contro i sacendoti, ed i re, contro la nohilti, ed il clero, contro tutti i superiori naturali, ch'essa appella Aristocrati, e contro i pretesi privilegiati; espressione sotto la quale essa non intende d'indicare, che i mezzi risultanti dalla superiorità delle fortune, e tutti quel diritti acquisiti, che seco traggono autorità ed influenza sugli altri. Se dussque non volète che questa empia setta trionfi, se volete evitare le calamità, che n' emergono, fa di mestieri, fare non solo, ma favorire eziandin :percisamente il contrario di tutto ciò ch'essa vuole, e di tutto ciò che con maggior enfasi reccomanda: Dopo ciò sa dunque d'uopo ragunare, e non disperdere, rinnovare i legami rallentati dell' umana società, riconoscere qualunque superiore; legittimei, proteggerlo ne suoi diritti, esigere tutta quella uh4 bidienza che ad esso è per legge devuta; e il risal-

citranti punire. Per giungere a questo scopo, non avrete già a ricorrere agli esili, alle persechzioni; ai patiboli, ove non si tratti di coloro che sono evidentemente colpevoli; è troppo grande il novers degli uomini ingannatio, ne , generalmente parlamto, si giunge a trionfaro delle sette con la forza fisica, ma sono necessarie azioni, leggi, ed istituzioni basate sopra principi opposti a quelli, che da un mezso secolo si seguono. Prima di tutto suppiate, o re, e principi della terra Lquello checsiete qual grado vi ha la provvidenza collocatio, che voi non siete ne i servi, me beli ufficialicadel quopolo; egli non vi ha stabilito i et voi intersiete: denuti la render conto a questa moltitudina dismillà testa, i che agla tata da ogui ventoi di dottrina se darinteressi coni tranbdittori, non sanciorche woole i, nabbisogna della vostra direzione, ne può diriggeri; , ne lo pretert deu Voi , per la contrario , stete montini potenti , è siberit, da Dio dotati di assai mezzi i seni e possedimenti, onde sulla terra esercitare vie mantener la sua logge, fare, ed animare al bone, evitare voi stessi il male, e procurare a tutta possa di reprimerle. A questo effetto onorate pria di tutto la religique, mon per apparenza, o per decoro, ma sinceramente e confizzele; riconoscete Iddio, e non altri di nostro i signore e padrone; date pei primi l'esempio di ubbidienza ad un petere più eminente, e adruna legiev saprema, , she sena kstogenand nion

v'impone che doveri onorevoli, che basta a tutte le bisogna, e se voi la osservate, nulla più resterà ai popoli che desiderare; onoratela del pari ne' suoi ministri e nelle sue istituzioni, senza le quali non può sussistere, non prepagarsi, non passare alle generazioni future. Là ove la chiesa universale esisto fin dalla più remota antichità, ed ove è stata di bel nuovo co'trattati riconosciuta, lasciatela libera in tutto ciò che le appartiene; voi troverete in essa un saldo sostegno, una illuminata e fedele amica. giacchè l'odio della setta rivoluzionaria è rivolto contro di essa del pari, che contro di voi, e ciò in conseguenza degli stessi principj. S'ella manca di beni esterni, e di mezzi di conservazione, voi non potete senza dubbio renderle tutto ciò che perì nel naufragio; ma lasciatela da suoi amici successivamente dotare; fate, che il mondo conosca essere di vorstro aggradimento cotali fondazioni; datene voi stessi un qualche esempio felice. Allora non andrà guari, ch' ella non mancherà del necessario; moltiplici utili istituzioni per la educazione della gioventù, pei poveri, per gl'infermi, ec. diverranno di bel nuovo fiorenti, senza essere di peso nè alle vostre finanze, nè alle sostanze de vostri popoli, è voi avrete così formato una feconda sorgente di pubblica e privata prosperità. Rispettate non meno in tutte le temporali relazioni il buon ordine, e la subordinazione naturale; riunite gli uomiui con la diversità

dei loro mezzi e dei loro bisogni; raunate attorno di voi i primi ed i principali de paesi a voi soggetti, per ascoltare i loro consigli ed i loro voti, o per ottenerne il consentimento, e la cooperazione ai più importanti provvedimenti. In un'epoca, ove siavi pericolo, ettimo consiglio è non esser solo, nè comparire isolato agli occhi del mondo, affinchè l'idea della potenza sia nobilitata, e vieppiù splenda mercè il libero, e spontaneo assenso di tutto ciò ch'è rispettabile, di tutto ciò che alla vostra persona immediatamente si appartiene, affinche la moltitudine degli onesti uomini del paese sappia intorno a chi debba raccogliersi, ed ove la vera patria debba riconoscere; ma circondatevi de' vostfi amici, e non dei vostri nemici; di coloro che desiderano la vostra conservazione, non di quelli che anelano alla vostra rovina; dei veri stati provinciali de'vostri regni, quali sono dalla natura formati, non di que' pretesi rappresentanti del popolo, la rivoluzionaria esistenza de' quali riposa sul calcolo aritmetico della popolazione, e sull'ammissione giacobinica del principio della dissoluzione di ogni altra relazione sociale, per servire d'incaminamento a nuovi dissordini. Ascoltate i voti de'vostri stati fedeli, ma serbate costanti la suprema autorità anche verso di essi; fuggite la parola Costituzione; è un veleno per le monarchie, perchè emana dalla invenzione di una base democratica; perchè ordisce la guerramintestina,

e crea due elementi contraddittori, che necessariamente si disfidano a morte. Ma chi vi ha chiesto queste Costituzioni? Niuno, tranne i soli giacobini; sulle prime onde stabilire il loro principio fondamentale, dal quale si riserbano più tardi a trarre le conseguenze, ed indi per essere, ad esclusione di egni altro, innalzati al supremo potese, sotto pretesto di esser essi i soli partigiani della Costituzione, e i soli di lei sostenitori. I popoli per lo contrario non vi domandano Costituzioni, ma soltanto proteggimento, e giustizia. In oltre a chi le avete voi promesse? Chi cotali promesse ha ricevuto? Chi aveva diritto a riceverne a nome del popolo intero! S'elle non sono che il prodotto della vostra libera volontà, potete, come qualunque altra legge, rivocarle, cangiarle, interpretarle secondo gl'interessi della vestra corona inseparabili da quelli del vostro popolo ; e se per avventura queste Costituzioni sa! erificavano, o manomettevano i diritti privati de'vostri sudditi , voi non avevate nonnune il diritto di accordante y ed è il dispensarvene un dover vostro. Affezionatevi per lo contrario le diverse classi del vostro popolo col mezzo di amichevoli, e reciprocamente utili convenzioni, il solo complesso delle quali può essere appellate natura, e Costituzione dei vincoli sociali ; ristabilite quei diritti , e quelle innocue libertà, che la sola rivoluzione ha distrutte, nelle quali consiste l'onore di ogni classe della

società, alla qual danno una patria, che non troverebbe così agevolmente altrove. Abolite quelle leggi perniciose, che da cinquant' anni ora sotto pretesto di agricoltura, ora sotto quello di popolazione, o di qualche altro idolo del secolo, non tendono che a sminuzzare e dividere le proprietà, ed La cagionare per conseguenza scissure fra gli uomini, rendendoli nemici gli uni degli altri (1). Favozite all'incontro le proprietà considerevoli e permanenti, che a vicenda somministrano reciprochi soccorsi di carità, ed affezionano gli uomini fra lqro col mezzo di benefici ugualmente permanenti. Em i possessori di queste ragguardevoli proprietà si foumano quelle opulente, e potenti famiglie, "che radicate in patria sono come i padri natritori dille altre classi del popolo, le colonne, ed il sosteme della prosperità nazionale, chè fecondano ed anvivano il commercio, e l'industria, e fanno sperere Service<del>ment</del> is a care **a** great subface

eni di corpi, divisione di beni comunali di denini, abbissione di beni di corpi, divisione di beni comunali de devrebbero niemer-darsi non altramente che come una sostituzione estabilità a vantaggio de poveri, uguaglianza forzata nella divisione delle successioni, proibizione dei fede-commessi, delle sostitutioni ec. soppressione d'ogni retratte gentilizie, di dividid de vicini, de critadini ec. Tutte queste misure non sone destinate che a preparare re rivoluzioni e sono perfettamente calcolate per disperdere gli nomini e renderli tutti egdalmente poveri, ponendoli nella impossibilità di reciprocamente ajutarsi e di offirisi a vicenda il soccorso di ogni lorò fatica, ed industria.

ai figli que' vantaggi medesimi de' quali hanno i lovo padri goduto. I loro figli secondogeniti troveranno ancora i mezzi di distinguersi nel sacerdozio, nella guerra, e nello stato, giacche nelle campagne, e tra il nobile sentimento di una certa libertà, anzi che nelle città e sotto il peso delle cure economiche, si sviluppano le grandi e generose disposizioni. Lasciate a questo effetto un libero corso alla facoltà di testare, giacchè non è stata attaccata ne si è teptato di abolirla, e limitaria arbitrariamente, che per far vacillare i diritti di proprietà, per indeholire e disciogliere i legami di famiglia. Non invidiate ai padri il contento di trasmettere ai loso discendenti i vantaggi di una ben acquistata fortuna; non impedite quelle belle provvidenze di sostituzioni fidecommissarie, che abbandonano certi beni alla religiosa fedeltà delle successiva generazioni, e ne accordano il godimento a un seguito di credi, imponendo loro altresi il dovere di trasmetterlo. Queste instituzioni sono mittime al pari di qualunque altra fondazione benenca e permanente. Animano esse l'amor della patria, annodano più strettamente i vincoli di famiglia, risordano agli uomini il doveredi non pensare solamente a se stessi, ma hen anche ai loro discendenti, ed il solo diritto d'instituirlia risveglia sentimenti generosia, si oppone all'egoismo, e nobilita la brama di accumulare da-r naro e fortune; questa facoltà conserva le proprietà.

delle indigene ed antiche famiglie, e mediante la fedeltà, le rimembranze patriotiche, ed i rapporti d'amicizia fra gli nomini; senza di essi non avvi commercio vero, nè grandi fondazioni d'industria; imperocche queste esigono capitali considerevoli, ed assicurati, nè possono sussistere, se da grandi proprietari non vengono i loro prodotti consumati. Benchè per altro la forza, o la ingiustizia dei tempi abbia spezzato molti vincoli, indebolito, o disciolto molti di quei rapporti, che altre volte si designavano sotto nome di feudalità, si vedranno soni gere in vece altre convenzioni analoghe, sotto forme e denominazioni diverse. Proprietari assicurati di conservare ciò che loro appartiene: debitori, l'annua prestazione de'quali non può essere per arbitrio rialzata; i cui creditori che sono loro padri e superiori legittimi, devono necessariamente sentire amichevolmente gli uni per gli altri: e per questo rispetto, non sarà più diviso il mondo fra schiavi eventurati, fra debitori tornalitati dallo spavento e dalla inquietezza, e fra incsorabili usuraj. Quanto alle città del vostro paese, consideratele come corpi, che possono servirvi di utile appoggio, e somministrarvi numerosi soccorsi. Colà dove gli nomini vivono avvicinati gli uni agli altri, e sostengono pesì comuni, fa d'uopo altresi riunirli col mezzo di comuni vantaggi. In questa guisa la natura ha formata una pubblica cosa, una relazione di comunanza,

che non è in verun conto pericoless, mentre non ê fondata sul rivoluzionario principio di una eguaglianza universale. Ristabilite dunque questi buoni ed onesti ordini di cittadini nelle città, considerando, che non devono questi essere totalmente arrestati, ma che conviene, per lo contrario, rimtovarli e ravvivarh costantemente, mercè un successivo reclutamento, coerente alle disposizioni della legge. È una esistenza onorevole, quella di ven cittadini attaccati alla loro città, per mezzo di proprietà, e di rimembranze, amministranti con probità i pubblici affari di que' luoghi d'onde trassero i loro natali. Sortono da tal semenzajo gli uomini abili destinati a soddisfare ai numerosi bisogni della societh Le scienze, le arti, il commercio, e l'industria vi fictiscono meglio che mella campagna, avvegnacche abhisognino del concorse di molti. Se la vita della campagna fortifica d'animo, e nobilità il canattere, quella delle città raviluppa i talenti ed i mezzi d'industria dell'uomo ; ed essendo che que ste qualità diverse hanno le une delle altre bisogne, debbono essere considerate come inseperabili compagne. Accordate cost ai corpi, como a grandi proprietari, quel grado di libertà che laro conviena onde reggere i loro affari particolari, affinchi gli uni e gli altri si tengano onorati del loro stato, de generosi sentimenti germoglino naturalmente ne' loro cuori. Non è necessario, e meno è a voi possi-

while di tutto governare; la sola setta filosofica ha voluto imporvi un tal peso, onde potere, all'omibra, del real vostro manto, sottomettere il mondo interp. al suo giogo. Questo sistema; di governar tutto a non farmer lo contrario, che il tormento della zite vostre " vi cagiona numerosi, imbarazzi ed immensuspese, somministra un pretesto per criticare tutte ile vostre azioni, e risveglia a vicenda nel popolo la brama di governare i vostri affari, poiche fuori di quelli, non si ravvisa in niun modo ne uqmo, ne influenza legittima. Riunita di nuovo in corpi ed in comunità le diverse classi degli abitanti delle città, come i dotti, i negozianti, gli artigiani ec. affinche sortificati dalla loro unione, e rianimati dal sentimento di una onorevole esistenza, conservino, l'ordine e la disciplina nel lero stato, siano sconcenti della lero sorte, non invidino l'altrui n'e desthino dicollocursi nell'altrui posto ; affinche l'ambistorie possa soddisfare se stessa entro più angusti Confinicio est amore del bene incominci a manifestarnistagli loggetti, ache più sono fra di loro consinati. Ligete da tutte le classi d'adempimento dei leng theurs, marproteggete ancora i lore diritti; imperocche handovi pure fra le medesime plei rapporti attivali di subordinazione elidipendenza. E d'uopo commentere dell'apparendi ubbidire, per disporsi al godinaento più natalo di inna legittima liberta. Ono, siate chimimente desentità. de moritaggi, di quella in-

tima unione delle anime, di quella celeste colleganza di forza, e di amore, che la essenza sviluppa del buono e dell'onesto. Non permettete che si disciolga ne' casi, ove il divorzio è già per se illecito, e qualora le leggi il consentano, non avvenda ciò almeno con una scandalosa, el arbitraria facilità. Proteggete le relazioni di famiglia, primo germe e prototipo di ogni monarchia. Rendete ai padri la loro legittima autorità; non assegnate soverchi limiti alla loro facoltà di testare, acclocche i figliasprendano tosto ad ubbidire ai loro genitori, che ravvisino in essi i proteggitori, i benefattori loro', e vieppiù sempre ad essi portino amore : saranno allora rannodati i vincoli del sangue, non più si vedranno la infermità e la vecchiezza abbandonate con ingratitudine, e trattate con disdegno: e nella casa paterna si educheranno i figli: alla ubbidienza e all'amor rispettoso verso i superiori di un ordine più elevato, e verso i padri della grande famiglia. Con questo solo mezzo riuscirete a raggruppare i vincoli che uniscono gli uomini fra di loro, a ristabilire l'ordine naturale, cioè la Costituzione divina, ed a richiamare a più vigorosa vegetsaione ne' suoi rami e nelle foglie della vita sociale, di cui siete voi stessi la radice, edelle thouses. Finalmente, oh voi re, e potenti della territi accoppiate a queste massime, e a queste azioni ha ordinaria prudenza di principe, la quale se pure è

utile in tutti i tempi, è oggidi più che mai di assoluta necessità. Prima di tutto, incoraggiate e protaggete le anne dottrine, che debbono agevolure e favorire le vostre imprese, ma che sovr' altro foudamento poggiar mon possono, che su la conoscenza , e l'amore del supremo signore, e legislatore. Dalla vera fede emana ogni giustizia, in quella guisa appunto, che da falsi principi emerge la sorgente di tutti i mali. Non appartienera voi certamente il dissondere di per voi stessi sali dottrine: è vostro debito lasciar questa cura alla chiesa, antica custode della verità, e ad altri uomini dotti e da bene, che in folla si presenteranno, allorchè finalmente saranno certi della vostra protezione. Nongl'inceppate nell'adempimento di questo sublime dovere, accordate loro quella libertà, quell'incoraggiamento, di cui hanno troppo lungamente goduto i missionari della menzogna e dell'errore. Allontanate senza pietà da vostri consigli, e soprattutto dalle scuole, dalle cattedre, dalle accademie, che avete fondato,, i partigiani di principi irreligiosi e rivoluzionari . di una setta congiurata contro. Dio e nentro tutte le superiori autorità ; setta facile ad essere riconoscinta tanto da suoi elogi, quanto da suel biasimi, nella sua lingua, è in tutto ciò che la circonda, e che, anche allorquando veste il manto della ipocrisia, tradisce costantemente se stessa, se non altro per palesarsi a' suoi adetti, e proseliti.

Non crediate, che possano le scienze, l'educazione, e la pubblica istrusione sentirae alcun danno; tutti i suoi sefismi avvelenano la gioventù, ed imprimono in tutti gli spiriti la turbolenza, e la dus hitanza senza vero sapere; non possono essi dare verun utile insegnamento. L'ignorenza, l'orgoglio, le eterne contraddizioni costituiscono la essenza loro. Tutto al contrario: l'arbore delle scienze rifiorirà più maestoso, e non sari onusto, che di frutti salutevoli, allorché sarà purgate da questi vermi; che lo rodono, e che, pronti a soffocarlo, ogni vigoría gli tolgono. Non vi lasciate sedurre dalle declamazioni in favore di un' assoluta libertà della stampa, sebbene fortuite, e straordinarie compinazioni abbiano trascinato alcuni retti spiriti in tal pensamento; i sofisti non dimeno non invocano generalmente questo principio che per se stessi, ed agli occhi loro non altro dev'essere cotal libertà, che un privilegio, o un autentico scritto d'impunità, per la menzogna e la calunnia, per la ribellione e . la empietà. I saggi onesti non l'hanno giammai domandata sotto questo rispetto: rapisce anzi dessa il loro onore, in quanto che li confonde cogli avvelenatori e i cerretani, e gl'inviluppa per conseguenza nello stesso disprezzo. La virtù è il carattère dell' uomo: la salute dell'anima, e dello spirito sarebb'ella dunque di minor importanza di quella del corpo, sulla quale con tanta cura voi vigilate, e

che potrebbe non ostante essere, a mio avviso, moglio abbandonata alle sollecitudini di ciascun indivînduo l. Vi si dice che cotesta libertà porta seco di she corregger se stessa, che il male prodetto da malvagi scrittori è riparato dai buoni; ma fin da qual tempo si lasciano propagare liberamente il veleno , o la peste, perché i medici possono amministrare: l'antidoto? O da quando in poi permetteto che esistono degl' incendiari, perche non è vietato agli recuminidonesti, di estinguere il fuoco? Fate dunque sorupulosemente eseminare gli scritti co' quali nerogasi il divitto di essere i dottori del mondo e i medici delle anime, affinche sia l'orgoglio umiliato, e-l'ingresso de giovani nella pubblica carriera sia decorato dalla modestia. Giammai i dotti timorati hasso temuto di essere sottoposti a censura, ma lo hanno anzi tlesiderato; niuna opera grande, verzi, ed utile al mondo è stata dalla censura proscritta: Ma la censura non sia da voi confidata che agli uomini più abili e meno sospetti, a coloro che si oppongono al male e non al bene, e che quello sanno riconoscere sotto le varie sue divise, a coloro che esercitano i loro impieghi in un modo bensì religioso e severo, ma con amore exiandio per la emenda, è son già per la disperazione de' buoni scrittori. Private del vestro favore queste perniciose e secrete società. Non può mai esser buono tutto ciò che teme la luce del giorno, escludete dal vostro servigio i membri di questo società, almeno fino a tani to che non le avranne formalmente abbandonate. Per troppe lunge tempo si è spaisa l'ironia e fa de! risione sopra tutto ciò che v ha di sacro : il llagel lo della satira sfeizi a vicenda il visio e la Tollia? ed armatene le artt, Wa leiteratura, onde schogliere queste leghe y boprendole di naccolo. Elevate eli eredi del vostre trono mel tim ore di Iddio . Mi finche ogni altro timore sparisca, ne loro malitim il coraggio di bene operare; late; che siano istruit nella storia della loro famiglia e del loso paese. per innalzare a nobili sentimenti il loro cubre, per risvegliare nelle loro menti pensieri degni di princi! pi, per avvezzarli a seguire le virtu de loro padri; e ad evitarne gli errori; ma sopratutto poi perche compscano le vere relazioni loro co sudditi, e co vicini ; lo che si educhera naturalmente ad ogni gida stizia, e ad ogni buona politica; fate ad essi pure conoscere l'origine, l'essenza e lo scopo delle set te rivoluzionarie del nostro secolo ; affinche sappiano distinguere il veleno sotto i diversi suoi invillippi, e non possano essere ingannati, o traviati da ogni ciarliero sofista. Non intendiamo per questo di eschudere gli altri oggetti d'istruzione, 'ma quelli sono i più necessari oggidi, 'e si ponito facilmente congiungere ad essi; fate buon uso de beni di for? tuna, che la provvidenza vi lia dato, 'sono dessi la radice della vostra potenza, ne la vostra liberta

potrebbe senza di lono sussistere. Non alienate que domini primitivi, che formano lo splendore della yestra casa. Dovete, per lo contrario, avanzare per tali pomedimenti, tutti i grandi del vostro regno, ed è accessario che all'aspetto de' medesimi il vostro popolo si rammonti di voi e de'vostri padri , vi tenga in conto di amici e benefattoti, e non abhia a riguardaryi come una potenza straniera. Siate lmoni economi, ma con una parsimonià degna di principi; imperrocché molto confribuisce la economia al vostro popolo, ed alla vostra estimazione; quanto meno vi fara d'uopo di accattare soccorsi stranieri, più sarete indipendenti, e meno pretesti avrà la setta per imporvi catene. Circondatevi di servidori religiosi, abili e zelanti, che, dopo Iddio, siano principalmente affezionati alla vostra persona ed alla vostra casa, non a se medesimi, o alla setta loso. Preferite la probità e la fedeltà ai soli talenți ; la virtu non è sempre mancante di doni di spirito: da loro, per lo contrario, la più vera direzione. Volete riconoscere in che valgano gli unmini? Giudicatene del ristretto e privato loro contegno. Fuggite gli adulatori, amate la verità, imperocché dessa è il frutto di un cuor sincero. Non vi aggravate di un soverchio numero d'impiegati e consiglieri; non cangiate troppo facilmente quelli che saranno riconosciuti fedeli; incoraggiateli colla vostra benevolenza: ricompensate le virtù, punite il delitto. In ogni vostro genere di vita, d'intorno A voi, nelle vostre occupazioni, nelle ricreazioni, ne' piaceri , conservate sempre quella superiorità, che conviene alla dignità vostra, che dà splendore alla potenza reale, ed intima il rispetto universale. I popoli non ubbidiscono di buon grado, che a colui che si distingue veracemente fra di essi, in una maniera esterna e visibile. Non vi occupate di per voi stessi d'ogni più minuto oggetto, che non farebbe che affaticare il vostro spirito, e renderlo a cose grandi meno atto. In tutti i vostri discorsi, negli editti, e nelle ordinanze adoperate un linguaggio veramente regale, ch'emerga dal sentimento del vostro diritto, e risvegli ne'vostri sudditi l'idea del dovere. Parlatene in nome vostro proprio, non fate apparire come indifferente la vostra persona; non la separate dal trono, o da ciò che stato si appella; poiche il trono solo, indipendentemente dal suo posseditore, non è che un pezzo di legno, e senza di voi non v'ha stato, ma soltanto una moltitudine di uomini isolati.

Esercitatevi nelle virtù, e nelle abitudini militari, non per sete di comando, o per amor vano di gloria, ma perchè non vi manchino all'uopo i mezzi, ed il coraggio per una lotta necessaria. A giorni nostri fa principalmente d'uopo; che un re sappia proteggere la sua persona, ed il suo popolo contro gl'interni, ed esterni nemici, che si pre-

senti alla testa delle sue truppe per non essere dimenticato, é acciò si avvezzino all' opposito rispettarlo come l'unico generale, e perchè le armate destinate a servirlo, non possano giammai rivolgersi contro di lui. Vedete quanto abbia costato a Luigi XVI, ed a Ferdinando VII il non aver posseduto cotesta qualità, e piuttosto risparmiato il sangue de colpevoli, che quello degli uomini dabbene. il quale non pertanto si è poco dopo versato a torrenti. Non temete una guerra necessaria, onde non essere obbligati ad intraprenderla allorquando non sara più possibile. Prestate soccorso al vostro convicino, affinche a vicenda vi soccorra, se in caso di necessità, siate per abbisognarne. Col sentimento di onore e con la fermezza di spirito, con la vigilanza e l'attività si acquistano i troni, e con queste sole virtù si conservano.

Quanto alla tranquillità interna, vi sara facile mantenerla. Non vessate i sudditi con soverchie leggi e regolamenti, rispettate i loro diritti privati, i loro costumi, i loro usi, le loro consuetudini; non ferite le classi superiori nell'onor loro, nè le inferiori nella industria e ne' mezzi di vivere; allora potrete essere certi del concorso universale, e tutti gli sforzi della setta andranno a frangersi contro il retto giudicare dei vostri popoli. L'amore del riposo, la temenza della rivoluzione è ancora si grande oggidì, che migliaja di enesti uomini soffocano for-

se de lagni anche fondati, onde non affliggere il vostro cuore, e non essere confusi con geute di perversa intenzione. I soli nemici interni che ora avete, sono i giacobini, qualunque sia la loro maschera. Fa di mestieri dichiarar loro francamente, e liberamente la guerra, com'essi appunto da lungo tempo la fanno a voi; imperocche non può dirsi stato di riposo quello in cui un' orgagliosa, ed empia setta scava i fondamenti della vostra potenza, ne censura l'esercizio il più legittimo, e vuole inoltre farla servire di strumento, onde mandare ad effetto la vostra propria rovina: allorché col mezzo di pubbliche menzogne e calunnie vi rapisce i cuori del popolo, e ne'secreti suoi conciliaboli, prepara il rovesciamento dello stato. Dichiarate la guerra a questi sofisti, e tremeranno: resterete forse voi stessi sorpresi in vedere quanto è debole e picciola questa setta, che vi si rappresenta sì numerosa e potente, e come, per altra parte, milioni di uomini onesti si riuniranno a voi, onde formare intorno alla vostra persona un muro di bronzo. Ma questa guerra si faccia, non in maniera timida, per la quale, vibrando quasi soltanto in secreto alcuni parziali colpi al nemico, si mostri di riconoscere ancora la sua sovranità; è per le contrario convenevole, anzi necessario il farla in modo franco ed aperto, col sentimento della propria superiorità sì di spirito, come di reale potenza, con quella sicurezza, che non arrossisce del bene, e che ardisce di odiare pubblicamente il male, con una ferma volontà, che incoraggia ed anima tutti gli altri, che annienta il potere degli empi, e rialza quello de' giusti; che priva i primi di ogni favore, e concede agli ultimi gli onori e le ricompense; con dottrine di leggi e d'istituzioni, che riedificano ciò che la setta ha distrutto; e finalmente con la forza, allorch'è divenuta necessaria. Dal momento in cui questi sofisti non riconoscono ne la vostra potenza, ne le vostre leggi, non possono pretendere di esserne protetti; dal momento che vi trattano da nemici, e non osservano verso di voi nè forme, nè giustizia trattateli a vicenda nella guisa medesima: si sono essi separati dal vostro popolo pei loro principi e per le loro unioni; non meritano in conseguenza di partecipare di quei vincoli sociali, che procurano costantemente di sciogliere. Collocatevi in mezzo de' vostri amici fedeli, nè stendete la mano per una riconciliazione, se non che a coloro che prove non dubbie hanno dato di pentimento e di emenda. Nella clemenza e nella misericordia imitate l'istesso Dio, che non accorda la sua grazia, se non che a coloro che fecero ritorno alla sua legge ed a'suoi precetti.

Siate finalmente giusti, equi e benevoli verso i vostri vicini, nè solo verso i principi vostri simili, ma, allorchè vi si offerisca l'occasione, verso i lo-ro sudditi eziandio, senza che perciò vi sia di me-

stieri trascurare gli affari vostri. Non vi date a credere di essere soli nel mondo: la natura ha creato un paese per l'altro, ed il solo spirito rivoluzionario del secolo è quello, che disperdendo gl'individui, anela eziandio a separare totalmente i principi ed i popoli, ponendoli tra loro in continua condizione di nemici. I troni, al dire di un Saggio antico, sono conservati assai meglio da buoni amici, che dalle armaté e dai tesori : senza di quelli, il miglior diritto è nullo, con quelli, mediocri ragioni acquistano sovente solidità; il più piccolo amico non deve disprezzarsi, imperocchè è difficile il calcolare gl'immensi servigi, che lo zelo di un solo particolare è soventi volte capace di rendere. Nel grado ove siete collocati, le vostre azioni non sono operate soltanto innanzi al vostro popolo, ma in faccia al mondo intero; il bene che voi fate non riscuote soltanto l'applaudimento degl'indigeni, ma quello ben anche degli stranieri, e di questi spesse volte in modo anche più vivo; i loro voti s'innalzeranno al cielo in vostro favore, e la fervente preghiera de' giusti non và giammai inesaudita: paleserà essa la sua forza nel momento del pericolo e del bisogno.

Io vi ho già dimostrato i mezzi di salute e di conservazione per voi e pei vostri popoli; vi ho dato consigli che derivano da un cuor sincero, e che emanano dalla natura delle cose; consigli facili a seguirsi, e de' quali ardisco assicurarvi il successo, se con intima persuasione gli accogliete. Sui troni, come nella vita privata, la irresolutezza è il maggiore dei tormenti; dessa sola rende la guarigione del male impossibile. Dal momento in cui avrete dichiarato cotesta santa guerra, di cui la prima che portava questo nome, non doveva essere che la imagine, o il preludio del momento nel quale avrete coraggiosamente opposto lo spirito di giustizia allo spirito del secolo, la edificazione alla distruzione, il rassembramento alla dispersione, sarete più tranquilli, vi sentirete più forti e più liberi, sublimati dalla potenza di Dio, da consentimento di tutti gli uomini saggi, e dabbene: tutto anderà a seconda e sorpasserà la vostra aspettazione medesima. Ne questo è tutto ancora, io vi prometto di più: raccoglierete gli elogi di coloro eziandio dei quali temete il biasimo; avvegnachė l'anarchia delle dottrine sia oggi di pervenuta a tal segno, le contraddizioni de' sofisti tra di essi, e di ciascuno frà se medesimo si numerose, ed intollerabili, che cominciano a sentir disgusto di ciò, che hanno essi stessi vantato, e che ben tosto protesteranno contro i loro pro pri errori. Si vedranno forse questi sofisti medesimi afferrare la tavola di salute che loro sarà offerta da una mano potente, ma non rallentate peroiò dal ben operare: fà/di mestieri incessantemente perseverare; un salutevole provvedimento deve rapida-

mente l'altro seguire. Se il primo colpo offende i sofisti, e provoca le loro strida lamentevoli, fa d'uopo l'indomane replicarne un secondo, e il di susseguente un terzo più forte ancora, affinché scordino il primo, e le successive loro sconfitte gl' imi mergano nel turbamento, e nella confusione. Oppressi allora dalla pugna, l'abbandoneranno, e si vedranno forse essi medesimi partecipare al giubilo universale sul trionfo della miglior causa. Percuotete i pastori, e le agnelle si disperderanno; gli uni, e gli altri non vorranno essere più separati dalla legittima loro greggia; pretenderà ciascuno, che tale , è stata sempre la sua opinione, che in sostanza non ha giammai altro desiderato; niuno sarà stato filosofo, o seguitatore della rivoluzione, ma sara di tutti il migliore colui, che i precedenti suoi errori riconoscendo, paleserà un pentimento sincero. I popoli, in uno stato di convalescenza, godranno del sentimento delizioso, che il ritorno delle forze e la salute accompagna dopo una lunga e penosa malattia, arrossiranno della loro credulità, nè potranno comprendere come mai fu possibile che si lasciassero per si lungo tempo a traviamento condurre da falsi dotti, e da spregevoli ciarlatani.

Quanto a voi, principi e re della terra, voi sarete stati per una parte i benefattori, ed i salvatori del vostro popolo, ed avrete per l'altra stabilito puovamente su di una base eternamente immobile

## A SUA EMINENZA REVERENDISSIMA

## IL SIG. CARDINALE ARCIVESCOVO DI NAPOLI

PRESIDENTE DELLA GIUNTA PERMANENTE PER LA PURBLIGA INTRUZIONE.

Il Signore Haller noto per altre sue produzioni, e pel suo inviolabile attaccamento alla Monarchia, è autore altresì dell'Opuscolo su la Costituzione delle Cortes di Spagna tradotto nell'Italiano idioma, che Vostra Eminenza Reverendissima si è compiaciuta sottomettere alla mia revisione. È desso un Comentario anticostituzionale di quella, di cui l'infelice Especia ne sta soffrendo oggi il pesantissimo giogo, e che promulgata violentemente tra noi, ci ha recato nel morale, e nel fisico i più rovinosi, ed incalcolabili danni. È perciò da commendarsi le zelo del nostro Tipografo Sig. Porcelli nel volere qui riprodurlo. Posso augurarmi, che sparso um tal layoro fra le mani de' virtuosi non solo, ma de' balordì ancora, e de traviati, possa e per la Religione, e per la Soyranità energicamente ivi sostenute, partorire il più salutevole effetto, Per tal riguardo son di avviso, poter senza verun dubbio permettersene la chiesta ristampa. Baciandole il lembo della sagra porpora, mi do l'onore di soscrivermi.

Di Vostra Eminenza Reverendissima

Napoli 5. Maggio 1822.

Umilis. devotis. ubbidientis. serv. e suddito Il Sacerdote Biagio de Rebertis Regio Revisore.

## LA

## TOLLERANZA.

Ade

TOTAL ERANZA

東京の馬村を付出は最前は経過

# RIFLESSIONI

SULLA TOLLBRANGA.

Scrivo ad una Nazione culta: non sono avvezzo a vergar lunghi fogli, e moltiplici e formo, e presento un quadro d'adee, e ne rimetto lo sviluppo; alla meditazione de saggi, ed eruditi Nazionali.

Protesto di non imprendere la confutazione del tollerantismo di sentimento, che si confonde coll' Indifferentismo, e che riguarda, e difende ogni religione come mons, e perfetta; giovevole a chi la pratica, e piacevole alla divinità: in tal supposizione la Nazione Partenopea avria ragione di lagnarsi di me, se la credessi capace d'un tanto oltraggio a quell'augusta Religione Cattolica da Lei professata del primo secolo della Chiesa, ed apparata, appresa dal Principe degli Apostoli S. Pietro.

4

Avria ragione la Nazione di Iagnarsi di me, se la credessi capace del sentimento d'indifferenza per qualunque religione; sentimento contradit-torio alla ragione; deprenente il costume; offensivo ingiurioso all'Ente Supremo.

Qual più mostruosa contradizione, che dil persuadersi vintare ognuno 1 dritto su i principj discredenza se sulle regole, di morale , edmicivari distami poi réligiosi formatica e genio pod la cuipriegio d'ognuno; deve opposti , a contrarj nei sentimenti; dove eccedenti, o, mancanti 'nelle differenti pratiche del culto25 esser poi tuttà linsième così copposting differenti , contrari neccedenti di mancanti , esser tutti degualmenta drave gioneri, giustia ziovevoli, vantaggiosi per i diversi popoli, che gli priticano, ed esser tutti egualmente cari , graditi: accettevoli alla divinità? la ragione mes frema, and the continue of the is

-Quali depravezione, più funesta operlo, costume nel formatsene ciascuro la regola, e la norma sul dettame del pror prio genio e della passion diminante e riguardarsi poi tutti questi differenti mente recti, giusti, aduttati a reprimed re le passioni, a raffrenar da vizi, a diriggere alla virtà? Oltraggiato il buom costume si lagna, e geme.

egual ingiurla più offensiva alla dividenti de che crederla capate i di gradina egualmente, e restat sodisfatta, e comunicati di tutti i diversi; a tador and co opposti atti d'ossequio; e di vanei razione? l'Idolo di freddo marmo insensibile alle differenti; e capricciose almostranze d'ossequio; come non a lingua occhi a discernerle; così non a lingua ai lagnianeme; ma l'Ende Supremo infinitamente savio; ed infinitamente geleso del suo decoro; se ne offende, se ne affronta, s'adira, e minaccia.

Qual libertinaggio finalmente più ardito, più sfrontato, più andace di quello, che dopo diciotto secoli di prova
della necessità, e della veracità della
rilevazione; col sentimento dell'indifferentismo, ha la temerità di asserir
qual falsa una religione, che si oppone alla diversità de' culti, e gli condanne; o per lo meno riguarda qual non-

necessaria; qual inutile, e superfluia la Cattolica Religione, che possa esser supplita d'ogni qualunque altra morale; formata dal genio diverso, e dal capriccio particolare dalle differenti popolazioni. L'Ente Supremo seppe, potè, e volle egli stesso dettagliare à ciechi, e depravati mortali quel culto, che solo gli aggrada, e l'onora.

Orsu venghiamo a noi: non più rifleszioni sul mostruoso sistema dell'Indiffezentismo: sistema quanto pernicioso, altrettanto sicuramente detestato, abborrito
dagli ettimi cattolici miei concittadini. Riflettiam dunque pur brevemente sul Tollerantismo politico, che non riconosce,
nè approva come buoni, e veri i differenti culti; ma solamente no tollera,
e permette per ragione politica la pratica. Oh permissione! o pratica! opposta e contraria agl' interessi politici e
morali dello stato!

Il primo interesse politico è l'uniformità de sentimenti, i sentimenti usscono dagli affetti del cuore: Qual'è la molla diriggitrice dell'interno del cuomussiche eredenza : la meligione : la diversità dunque di neligiane produce assolutamente diversità d'affetti, diversità di pensieri ; adi etco infranto il strinto anello del vincolo soniale, che appune to si fonda sull'uniformità di pensare:

Il secondo interesse politico riguarda l'amiformità delle leggi leggi che uniformemento rispettino, e garantiscano i dritti di ciascono e gra: la: violazione de dripti monresempre cade sotto l'occiso. e la spada della legge politica, ed esterira v eccoula legge interna dettata della religione, the dirigge il cuore dell'acmo, l'allumina, lo guida, lo frena, lo minaccia, e lo punisce pur anconcel rimerso. Or questa legge religiosa ed interiore ha tanti differenti sentimenti sul la moralità, o malvagità delle azioni ; quanti sono differenti i principi di seligione, e di culto diverso, donde essa legge dimana : Ciò posto: mella difformità delle leggi interne, nella differenza de' sentimenti morali, son salvi, in-, tatti , inviolabili i dritti d'ogmuno? quel dritto, che un culto riguarda quel sacre, in un altro è stimato profinazi

Mazionali filosofi confirmatevi nel giudizio, che la tolleranza s'oppone a'dritti ti politici dello stato: Nazionali devoti stabilitevi nella credenza dhe la tolleranza s'oppone a dritti inorali della Nazione.

Cosserviamo l'articolo più interessante, ed augusto della più saggia Costituzione da noi giurata: c. zi lantum zi la religione della nazione spagnicola è, e sarà perpetuamente la Cattolica apostolica Romana munica vel lica apostolica Romana munica vel ra. La nazione da proteggi don leggi savie de giuste, sie vieta l'eservizio di qualunque abtra raligione. La nestra Nazione è obbligata con giuramento di proilizza l'esercizio d'ogni altra religione;

che non sia la Cattolica Romana, permettendone l'esercizio, ammettendo la tolleranza, come evitar la taccia denigrante di violatrice, della promessa fatta alla divinità? come liberarsi dal caratterei obbiobrioso i di menzogniera spergiura 2 : Fibres, al it in a nos Ma noi giurammo, salve le modificazioni ; e questa è una modificazione da farsi : modificamone!! mutare un articolo dicesi modificarlo 3 distruggera l'oggetto essenziale d'una proposizione, modificazione s'appella? una legge megativa renderla affermativa inon è mutaine la sostanza all'articolo 12 che giura di proihire ogni qualunque altra religione, fuori della Gattolica sossiis tuirpe inn altro, iche giuralodi permettere ogni altra religione insiema colla Cattolica, sarà una semplica modificazione, che inon dede l'essenza, ilai sostand za della legge? zitto per amore della verità, per rispetto della logica, e del buon senso. restablished tale .. Torniamo a riflettere per un altrol

Torniamo a riflettere per un altrol momento su questo interessantissimo am ticolo dell'ottima. Costituzione : Since

ganola : in Religione Cattolica unica vera per taite l'altre duaque per questa nostra attestazione guntariison credute false, mensogniere, superstaiose, o come tali son da noi riguardate · come spiacevoli , ed insultanti la divinità; come pratiche per noi inette, ridicole, vane : or qual regola di buon costume softre, che s'aprano a fianchi a nostri Sacri Tempj, tanti teatri di salse rappresentazioni, ne quali ciascuna scena per la nostra professata religione cattolica, ciasenna scena presenta un' insulto all' Ente Supremo , ed un' oggetto ridicolo, abominevole, detestabile agli esseri intelligenti, persuasi divinamente della verità del loro culto unico, e solo vero? lo tollera il buon costume?

Ma vi è più da riflettere miei intelligentissimi. Nazionali : se noi riguardiamo gli estranei culti come insultanti la divinità, i cultori delle religioni eterodosse insulteranno i nostri culti, e la nostra credenza puranco; e quel Teatro ch' era per noi ridicolo nella rappresentazione di false pratiche religiose,

White & conference and we distant who I want to me

può tappresentare una sanguinosa tragedia nella derisione, e negli insulti alla nostra cattolica credenza, edualle nostre devote veraci pratiche di pietà.

. Ammessi i differenti culti, i diversi difensori de' loro vari sistemi di credenza, ed opposte pratiche di religione avran tanto di prudenza di soffirsi scambievolmente nello scambievoli ilitisioni, e dileggiamenti, besse, opposizioni, obbiezioni, rimproveri, che si laranno gli uni contro degli altri? da Calvino, e Lutero quanti sono formati difserenti, ed opposti settarj? prima sciesi fra loro con degli infamanti libelli , poi separati colla stragge, e coll'armi? sarebbe a desiderarsi una sì funesta tragedia nelle nostre amene provincie, nella nostra piacevolissima Capitale? e come evitarla? chi soffrirebbe gl'insulti de'Sociniani, che riguardano Cristo qual puro uomo, e tolgono la base fondamentale dell'opera augusta della Redenzioné? chi soffrirebbe le besse degli Iconoclasti, che dilegiano le sacre Imagini e stritulano i Simulacri augusti rappresentanti gli Eròi del Cattolicismo? chi soffrirelibe l'orrende bestemmiet de settari d'un Listero e Calvino e degli Ugonotti si de protestanti hestemmie orrende contro l'augusto sacrifigio dell'altare V contro la presenza reale di Cristo ne sacri tucaristici accidenti, contro la santità de necessità della sacra Ordinazione, contro la divina istituzione della confessione sau cramentale? finalmente quali oggetto di sorpresa, di scandalo, di zalo, di santa sdegno agli occhi de Cattolici il mirar stabilita ai fianchi d'un Tempio augusto alla divinità, una Moschea dedicatair Magmetto all'altro lato una Sinagoga eretta (al. Patriarca Abramo progenito) re del Messia, ch' essi gli Ebrei stanno arear sospirando, ed in prospetto di quel nostro tempio una adiinanzia di Quietisti, ed una Chiesa di Iningliani? Vi pare è questa Scena soffribile agli sguardi?

Uomini saggi, momini probi, momis ni prudenti, Rappresentanti della Naszione, custoditene il buon costume, garantitene la pace coll'uniformità di credenza, e di culto nell'unica, e so-

la vera Gattolica religione.

Custoditene ripeto il buon costume contralontinalme la diversità de' culti, che sambbe sicuramente di seduzione, e di sbandalo agl'ignoranti, ai libertini. IsQuesta riflessione più interessante; come è la più manifesta, così samb la più breve.

- Lisignozante. dusoggetto ad essere sorpreso da sofismi, e restare ingamato da una: falsa, ma imponente eloquenza, e più: ancora dall'apparato affascinante delle pratiche semplici, sensibili, maturalite in cui non sia niente di alto , : di sublime di soprannaturale in e divinou di intendersi, da vredersi, al di cui ine tendimento, es credenza è spoco adattata la sua ignoranza. Così gli Ebecipoti. co dirozzati dopo l'escita d'Egitto per le evice delle deserte cabbracciarange tenti multil, quanti nesvedevano priticale re alle diverse popolizioni di quell'a-f rene : poco intendenti delle sublimi cognizioni dell'. Ente infinito : volgévano! la mente, e'l core alle sensibili divinità di organdicalgento podi freddo marmo: Quanta parte della mostra Nagione manni ca digaration dilempairimi , it educaforza per impedire, che un Calvinista, ed ogni qualunque altro Eterodosso venghi colla diversità de culti; el colla difficioni al perturbare gli interessi politici, e morali del mostro Stato, che protesta, proclamab engine ra la Cattolica credenza unica, le Solut Vera.

Thamante della Naziones

Matter d'Ambrosio P. Op. 1

the Cole a not harding to the convexity Color del' tome, I Usago opina in an attended the line opina in an attended chi both control opina begin place that is at a color chi both begin ablite sat la Chier dottal este at a cell begin ablite sat la comandare, ed imped in the let operation degli et i en grissian, e perturation degli et en grissian, e perturation andle desh altri.

Politici, intelligente, (autolici liuzionali serviences di que to delito: non nelli isfertences en a ventsua per rendello per violenza, Cast ilco; ma nei useremo unta la violenza, e tutti la

### ENCICLOPEDIA ECCLESIASTICA

Appendice alla seconda Sezione.

one one company taging and Settembre 1821.

## COSTITUZIONE

- mis oblight to a less removement and the attended to

-alar are maned burg properties

# S. S. PAPA PIO VII.

CONTRO LE SOCIETA' SEGRETE.

Euranata il giorno 13 Settembre 1821,

The second of th

-per to the control of the control o

who we have the same that the same of the same the same the same that th

interest of the contract of the perturbation.

### PIUS EPISCOPUS

#### SERVUS SERVORUM DEI.

Ad futuram rei memoriam.

Ecclesiam a Jesu Christo Servatore Nostro » supra-firmam petrom fundatam, ret adversus » quam ipsemet Christus promisit numquam pormas inferi praevalituras, tot saepe, ac tam for-» midolosi hostes aggressi sunt, ut nisi divina » illa, et quae transire non potest promissio in-» tercessisset, metuendum videretur, ne Ipsa » illorum aut vi, aut artibus, aut calliditate cir-» cumventa, penitus interiret. Quod vero supe-» rioribus temporibus evenit, id etiam et prae-» cipue quidem luctuosa hac nostra aetate factum » est, quae novissimum illud tempus esse vide-» tur tanto ante ab Apostolis praenuntiatum » quo (1) senient illusores secundum desideria » sua ambulantes in impietatibus. Nec enim » quenquam latet quanta scelestorum hominum » multitudo difficillimis hisce temporibus conve-» nerit in nnum adversus Dominum, et adver-» sus Christum ejus, qui id praecipue curant, » ut deceptis per philosophiam, et inanem fal-» laciam (2) fidelibus, et ab Ecclesiae doctrina » avulsis, ipsam Ecclesiam, irrito licet conatu, » labefactent, et evertant. Quod ut facilius as-» sequerentur eorum plerique occultos coetus. » clandestinasque Sectas coegerunt, ex quibus » futurum sperabant, ut plurimos in suae con-» jurationis et sceleris societatem pertraherent.

<sup>(</sup>F) In Epist. B. Judae Ap. v. 18. (2) Cologs. Cap. 2. v. 8.

# Pio vescovo

#### SERVO DE' SERVI DI DIO

A perpetua memoria.

Ja Chiesa fondata da Gesù Cristo Salvador No stro sopra fermissima pietra, e contro la quale lo stesso Cristo promise che non avrebbero giammai prevalso le porte dell'Inferno, è stata soventi volte assalita da tanti e sì formidabili nemici, che senza quella divina promissione, che non pud giammai andare a vuoto, parea che avesse dovuto temersene l'intera ruina; tanta è la forza, gli artifici, e la versuzia onde da quelli è stata da ogni parte attaccata. Ciò che è intervenuto però nel tempi andati, si è visto ancora ed in particolar modo accadere a questa nostra sciagurata stagione, che sembra essere quel tempo estremo vaticinato già da tanti anni dagli Apostoli, nel quale carebbero venuti degl' impostori camminando a seconda dei loro pravi desiderj pei sentieri dell'empietà. Infatti non vi è chi ignori. che moltitudine d'uomini scellerati in questi difficilissimi tempi sia in un convenuta contro il Signore, e contro il suo Cristo; & che i loro sforzi sono principalmente ordinati ad ingannare i fedeli per mezzo della filosofia e di una vana faliacia, ad allontanarli dalla dottrina della Chiesa, onde con tali sforzi, che riusciran sempre vani, giunger poi ad abbattere la stessa Chiese, ed a rovesciarla dalle sue fondamenta. A più facilmente ottenere poi risultamento siffatto; molti di loro formarono radunanze segrete e sette clandestine; poiche così lusingavansi di potere con maggior libertà strascinare un maggior numero d'uomini a divenire compagni della lors congiura e del loro delito.

( 100 )

» Jampridem Sancta hace Sedes, his Sectis
detectis, magna liberaque voce contra eas clamavit, et consilia, quae clam ab iis essent
inita contra Religionem, imo et contra civilem
Societatem, patefecit. Jampridem omnium excitavit diligentiam ut caverent ne his Sectis
id coronari liceret quod nefarie meditabantur.
Vernm dolendum est his Sedis Apostolicae
studiis non eum exitum respondisse quem ipsa
spectabat, et seelestos homines numquam a
suscepto consilio destitisse, unde consequuta
tandem ea mala sunt, quae Nosmetipsi perspeximus. Imo homines, quorum superbia ascendit semper, novas etiam secretas Societates inire ausi sunt.

» Commemorari hee loco debet Societas nuper orta, et longe lateque in Italia, aliis-» que in regionibus propagata, quae licet in » plures Sectas divisa sit, ac pro earum varie-» tate diversa ac distincta inter se nomina ali-» quando assumat, re tamen, sententiarum et » facinorum communione, et foedere quodam s inito una est, et Carbonariorum plerumque » solet appellari. Simulent illi quidem singula-» rem observantiam, et mirificum quoddam stu-» dium in Catholicam Religionem, et in Jesu » Christri Servatoris Nostri personam, et doctri-» nam, quem etiam Societatis, suae Rectorem, » et magnum Magistrum nefarie aliquando au-" dent appellare. Verum sermones hi, qui su-" per oleum molliti videntur, nihil aliud sunt » quam jacula ad tutius vulnerandos minus cau-» tos a callidis hominibus adhibita, qui veniunt » in vestimentis ovium, intrinsecus autem sunt > lupi rapaces.

( 101 )

E già molto tempo che questa Santa Sede, evendo siffatte sette scoverte, grido contro di doro con alta e libera voce, e fece palesi i disegni da loro macchinati contro la Religione ; anzi contro ancora la civil società. E, sono già molti anni, tentò di risvegliare la diligenza di tutti onde prendesser cantela affinche queste sette non . potessero tentare col fatto il compimento dei loro nefandi progetti. Uop'è però dolersi che quest'impegno della Sede Apostolica non ha ottenuto tutto quell'esito cui essa mirava, e che gli pomini scellerati non han desistito dagli intrapresi loro disegni; onde por sono finalmente derivati quei mali di cui siamo stati testimoni Noi stessi. Anzi questi comini, di cui ogni di sempre più cresce l'orgoglio, dianno osato di stabilire novelle segrete Società. -b. Devesi qui far menzione di quella Stoietà mata, non ha guari, ed ampiamente in Atadiaced in altre regioni diffusa, la quale, sebbeme sia in più altre sette divisa, e secondo ta doro varietà prenda nomi diversi e distintio fea loro, infatti poi, e per la medesima comunicazione delle opinioni e delle intraprese, e per alleanza una volta stabilita, non è che una cola, e suole il più sovente nominarsi dei Carbonari. Affettano in verità costoro un singulare rispetto ed: un straordinario attaccamento verso la catstolica Religione, e verso la persona e la dottrina di Gesù Cristo Salvador Nostro, cui osano -con nefando ardire di chiamare ancora Reggitore e gran Magstra della loro Società. Questi discorsi però che sembrano ammolliti coll'olio deltla dolcepza, altro non sono se non dardi, che, a amb sicuramente ferire l'incauto, si adoperano ada scaltriti nomini, i quali vengono sotto le -vestimenta di pecorelle, mentre in fondo non some she lupi rapaci.

( tos )

Sone severissimum illud jusjurandum quo m veteres Priscillianistas magna ex parte imitann tes pollicentur se pullo unquem tempore, nul-» love gasu vel patefacturos hominibus in Sop gietatem non adsoriptis quidquam quod cam n Societatem respiciat, vel communicaturos cum » iis qui in gradibus inferioribus versantur ali-» quid quod ad gradus pertineat superiores; m clandestina illa praeterea, let illegitima conen venticula, quae more a pluribus! haereticis salusurpato ipsi habent, et cooptatio hominum p cuiliscumque Religionis, et Sectas in suam » Societatem, intsi cetera deessentio satis persusdent nullam memoratismearnin diotis fidem haberi oportere. See the terror had

. 2. Verum copiecturis et argumentis opus non iest; ut ita de eorum dictis hudicetur quemadmodum superius, indicatum est. Libri ah ipsis typis editi, quibus ratio adscribitura quae ih. opyentibus superiorum praesertim igraduum mi adhiberi solet , eorum Galechismi , et Statuta, paliaque authorica et ad fidem faciendam grane vissima documenta, nec non corpur testimonia », qui cum cam Societatem desernissent cui anwiten adhaeserant, lejus errores et frances legiw timis judicibus patefacerunt, aperte declarant, », Carbonarios, idapraecipue spectare, ut maw gaam licentiam cuique dent Religionem, quam en colat, proprio ingenio, et ele suis opinidnibus » sihi fingendi, indifferentia in Religionem ninpoducta o qua. vix quidquamo exeogitari potest m. perniciosius; ...nt. Jesu: Christi : passionem per p pefarias quasdam suas coeremonias: profament 3) ac polluant; ut Ecclesiae Sacramenta (quibus aj nova alia a se per summum scelus inventa substituere videntur), et ipsa Religionis! Ca-» tholicae Mysteria contemnant, intique Sedern Quel severissimo giuramento onde, imitando in gran parte gli antichi Priscillianisti, s'impegnano di non mai manifestare, in nessun tempo ed in nessun caso, a coloro cha non sono ascritti alla Società ciò che la medesima, Società
riguarda, nè di comunicare agl'iniziati nei gradi
inferiori alcuna cosa che ai gradi superiori appartiene; inoltre quelle clandestine ed illegittime
riunioni che essi tengeno, secondo il costume di
molti eretici; e quell' arrollare nella loro Società nomini di ogni religione, e di togni setta,
anche che ogni altro indizio mancasse, sono delle prove bastevoli onde non debbasi prestare altenna fede al mentovato loro linguaggio.

Ma non vi ha mestieri. di argomenti e conghietture per formarsi dai loro detti il gindizio che di sopra si è indicato, Il libri da loro stessi pubblicati, nei quali è tracciato il metodo che, suol tenersì particolarmente, nelle assemblee dei gradi superiori, i loro catechismi, e statuți ed altri documenti autentici, di gravissimo peso per meritare credenza; le testimonianze finalmente di coloro i quali, avgudo abbandonata la Società cui prima eransi ascritti ne hanno palesati a legittimi giudici gli errori e le frodi, apertamente dichiararono che i Carbonari mirano principalmente a questo scopo: » di concèdere a chicchessia ampia licenza di fabbricarsi secondo le proprie opinioni, e secondo il proprio genio la Religione che dee seguire, introducondo così l' indifferenza religiosa di cui nulla può imaginarsi di più ruinoso; di profanare e macolare la passione di Gesti Cristo per mezzo di alcune pefande loro cerimonie; di farsi scherno dei misteri della Cattolica Religione e dei Sagramenti della Chiesa, ai quali sembrano volerne sostituire dei nuovi, da se, per colmo di scelleraggine, in(104)

banc Apostolicam evertant, in quam, quonismon in ea Apostolicae Cathedrae semper viguit principatus, (3) singutari quodam odio afficiuntur, et pestifera quaeque, ac pernicious moliuntur.

» Nec minus, nt ex iisdem constat monumentis, 'scélesta sunt quae Carbonariorum '» Societas tradit de moribus praecepta, quanivis confidenter jactet se a suis sectatoribus exigeis re ut charitatem de onine virtutum genus exs colant et exerceant, ac diligentissime ab oni-» ni vitio abstineant. Itaque libidines s voluptab tibus impudentissime ea favet; docet licere » eos interficere qui datam de secreto, quod » superius memoratum est!, sidem non servaverint; 'et licet Apostolorum Princeps' Petrus praecipiat, ut Chris iani (4) 'omni humande " Creaturue propier Deum subjecti sint, sive Regi quasi proecellenti , sive Ducibus tamp quain ab eo missis etc. jubeatque Paulus Apostolus (5) ut ohinis anima potestatibus sublimioribus subdita șit , ea tamen Societas tocet integrum esse seditionibus excitatis Re-Bliges; ceterosque Imperantés, quos per sum-ານ mam injuriam Tyrannos passim appellare au-» det, sua potestate expoliare. i diki je 🚏 ka 🖫 👀

praccepta sunt. Ex quibus ea extiterunt in Italia facinora nuper a Carbonariis commissa, p quae adeo gravem honestis plisque hominibus moerorem attulerunt. Nos igitur qui Speculatores Domus Israel, quae est Sancta Ecclesia, p constituti sumus, et qui pro pastorali Nostro.

<sup>(4)</sup> Rp. 1. Oap. 3. v. 13. (5) Rom. Cap. 3. v. 13. (6) Rom. Cap. 3. v. 14.

ventati: finalmente di distruggere questa Sede Apostolica, che odiano singolarmente, e contro la quale formano dei pestiferi e ruinosi progetti, poiche in essa sanno essere stato mai sempre in piedi il principato dell'Apostolica Cattedra. Ne meno scellerati sono, come costa dai medesimi monumenti, i precetti che la Società dei Carbonari insegna intorno ai costumi, quantunque vada andacemente spacciando di esigere dai spoi satelliti Egsercizio e la coltura della carità e di ogni altro genere di virtu, e la più diligente e severa astinenza dà ogni vizio. Fertanto favorisce sfrontatamente lo sfego delle libidinose voluttà; insegna che è legito l'uccidere coloro i quali non son fedeli al segreto di cui sopra si e detto; e sebbene il principe degli Apostoli S. Pietro comandi che i Clistiani steno subordinati ad ogni umana creatura in riguardo di Dio; sia al Re; come a coluit che tiene il principato, sia di Duci come tle-legati da lui etc; sebbene Paolo Apostolo intponga che ogni anima sia soggetta alle pole sta più sublimi, pure questa Società hisegna esser lecito, eccitando sedizioni, di spogliare della loro potestà i'Re ed ogni altro Imperante, cui con atroce inginstizia osa di chiamare comusatemente Tiranni.

Questi ed altri sono i precetti ed i dogmi di questa Società; dai quali derivarono in Italia titti quei delitti che sono stati poco fa dai Carbonari cominessi, e che han recato si profondo rammarico agli nomini pii ed onesti. Noi adunque che siamo stati constituiti vigili Osservatori della Casa d'Israello, che è la santa Chiesa, e che pel Nostro pastorale ministero dobbiamo gelosamente proccurare che il gregge del Signote a noi dal cielo affidato non soffia alcun danno, cae-

of munere cavere debemus ne dominicus grez » Nobis divinitus greditus, ullum damnum pa-» tiatur , existimamus in causa tani gravi inon m. posse ab impuris horum hominum, constibuts » cohibendis abstinare, i Examplo etiam commop vemur, felicis recordationis Clementis XII P. Benedicti XIV. Praedecessorum .. Nostrorum. 2) quorum alter IV. Kalendas, Majas, nanui 1738 y Constitutione ty aminenti, Alter XV Kalenm das jumas, anni 1751. Castitutione Providas, 3) damnarunt, et, prolubuerunt Societates dei Liberi » Muratori , sen Brance Macons, aut alio quamine pro regionum et idiomatum » yaristate appellatas, quarum Societatum, for-11, tasse propago , vel certe imitatio hace Garbor 22 mariorum Societas existimanda est., Et quemy p vis jam dygbus, Edictis per Nostram Status w, Secretariam propositis hanc Societatem graviviter Nos prohibuerimus memoratos, tamen 22. Praedecessores Nostros sequentes, graves poe-27 pas in hanc Societatem solempiori quidem raintique decernendas putamus, praesertim cum Bu Carponarii passim contendant sa duabus illis 3 Clementie XII. et Benedicti XIV Constitutio-23, mbus non comprehendi mec sententiis et pogs cui con : toce in institutional sitti ai, sin, se » Audita igitur selecta Congregatione Venen n. rahilium Francium Nostrorum, S. R. E. Cardi-Panalium on at descits consilio a ac etiam moth 24 proprio a et, ex certa, scientia ac matura de-By liberatione, Nostria, deque Apostolicae, potestap tis plenitudine praedictam Societatem Carbomariorum, ant alio, quocumque nomine appel, p latam,, ejus coetus, conventus collectiones a aggregationes, conventicula dampanda et prohip benda esse statuimus, et degrevimus, prout 22 praesenti Nostra perpetuo yalituran Constitutione damnamus, et prohibemus.

Ļ

-

K

ø

diamo di non potere in causa si grave astenerci dal reprimere gla impuri sforzi di nomini siffatti. Siamo ancora a ciò stimolati dall' esempio: della selice memoria di Elemente XII. Je di Benedete to XIV Nostri Predecessori, dei quautifi primo colla Costituzione, dei 38 Aprile deil anun 1733 Ly Emmenti, e l'altro colla Costituzione dei 18 M. gegio dell'anno. 1754. Providas, condennatono esprobirong le Società dei Liberi Muratori ossia Ercinas Maçans, o con qualunque altro nome chiamaie, secondo la varietà dei paesi e degl' idiomi, qelle guali Società debbe stimarsi forse mia emanerione, lo alcertal un' imitazione sedele, quella: dei, Carbonarii E! quantunque inni abbiana di his severamente, proibita questa Sociatà con dua seditti proposti per mezzo dalla mostra Segreteria di Stata, pure seguenda gli esempi degli accennati Nostri Predecessori ; crediamo. di dovere infliggere gravi pene controlle medesima in un mode assairmin solenne priprincipalmente perchè pretendano comunemente i Garhanceri di non esser-compresi in quelle due Costituzioni di Clemente XII, e di Benedeito XIV, e, di non essere sottoposti lalle i pene in quelle 

Venerabili Nostri Fratelli Cardinali della Santa Romana Chiesa, per di lei consiglio e per Nostro proprio moto, certa scienza, e matura delliherazione, colla pienezza dell' Apostolioa potestà ; alibiamo stabilito e decretato di proibire e di condannare, come colla presente mestra Costituzione, da valer serapre, proibiamo e condanniamo la predetta Società dei Carbonari, o con qualimque altro nome si chiamiz, de ante unioni, assemblee e collegioni, aggregazioni, e conventicoli.

( tob )

» Quocirea omnibus et singulis Christifides » libus cujuscumque status, gradus, conditionis, » ordinis, dignitatis, ac praceminentiae; sive » Laicis , sive Clericis tam Saeculuribus i quam » Regularibut, etiam specifica et individua men-» tione et expressione dignis, districte et in virw tute sanctae obedientiae praecipimus, ne quis » sub quovis practextu, aut qhaesito colors auw deat vel programat praedictain Societatem Cars w hongrivem, aut alias nuncipatam, inire, vel propagare, confovere, ae in au is aedibus seq » domibus ; evel alibi receptare atque occultare; » illi et cuicumque ejus gradui adscribi, aggrep gari, aut interesse, yel potestatem seu com » moditam facere ut alicubi convocetur, eidem » aliquid ministrare, seu alias equsilium, auxi-» lium, wel favorem palam, aut in occulto; » directe aut indirecte per se, vel per alios va quoquo modo praestage, nec non alios horta-» ri, inducere, provocare, ac suadere ut hujus-» modi Societati, aut cuicumque ejusdem gra-» dui adscribantur, annumerentur, aut intersiat, vel ipsam quomodolibet juvent, ac foveant; » sed omnino ab eadem. Specietate, ejusque does » tibus, conventibus, aggregationibus, seu con-» venticulis prorsus abstinere se debeant n poena Excommunicationis per omnes, at su-» pra, contrafacientes ipso facto absque ulla de-» claratione incurrenda, a qua nemo per quemp quam , nisi per Nos, sen Romanum Pontifiexcem. pro. tempore existentem, praeterquam p in Articulo mortis constitutus, absolutionis » beneficium valeat obtinere.

Praecipimus praetera omnibus sub eadem DEXCOMMUNICATIONIS POENA Nobis et Romanis De Pontificibus Successoribus Nostris reservata; Un teneantur denunciars Episcopis, yel, ceteris ( eoi )

Perciò strettamente ed in virtù di santa ubbidienza comandiamo a tutti e singoli i Fedeli cristiani di ogni stato, grado, condizione, dignità, e preminenza, sieno laici, sieno chierici, sì secolari, come regolari, anche degni che se ne faccia specifica menzione, ed espressione, che nessuno sotto qualunque siasi pretesto, o mendicato colore, osi o presuma di entrare, di propagare, di proteggere, o di accogliere ed occultare nei suoi edifici, o altrove la predetta Società dei Carbonari, o con altro nome distinta; di ascriversi a lei, o a qualunque suo grado, di arrollarvisi, o intervenirvi, di dar licenza o comodo onde radunarsi altrove, di somministrarle alcuna cosa, o prestarle in qualunque siasi maniera consiglio, o ajuto, o favore in palese, o in occulto, direttamente, o indirettamente da per se, o per mezzo d'altri; inoltre di esortare, indurre, provocare, o persuadere ad altri che si ascrivano, si arrollino o intervengano a siffatta Società, o a qualunque grado della medesima, e che in qualunque maniera l'ajutino e la proteggano; ma che debbano intieramente astenersi dalla medesima Società e dalle sue unioni, assemblee, aggregazioni o conventicoli, sotto pena di Scomunicazione per tutti i contravventori da incorrersi ipso facto e senz' altra dichiarazione, e dalla quale nessuno possa ottenere il beneficio dell'assoluzione da altri che da Noi o dal Romano Pontefice pro tempore esistente, suorche nel punto di morte.

Comandiamo inoltre a tutti sotto la medesima pena di Scomunica riserbata a Noi ed ai Romani Pontefici Nostri Successori che sieno obbligati a denunciare ai Vescovi, o ad altri ai quali ciò spetta, tutti coloro che sapranno essersi » ad quos spectat, eos omnes quos noverint huic » Societati nomen dedisse, vel aliquo ex iis cri-» minibus quae commemorata sunt, se inquinasse.

» Postremo ut omne erroris periculum efficanicius arceatur, damnamus et proscribimus omnes
» Carbonariorum, ut ajunt, Catechismos, et
» Libros, quibus a Carbonariis describuntur quae
nin eorum conventibus geri solent; eorum etiam
» Statuta, Codices, ac Libros omnes ad eorum
num defensionem exharatos, sive typis editos, sive
manuscriptos; et quibuscumque Fidelibus sub
poena majoris Excommunicationis eodem mono do reservatae prohibemus memoratos Libros,
num vel eorum aliquem legere, aut retinere; ac
mandamus ut illos vel Locorum Ordinariis,
num vel aliis ad quos eosdem recipiendi jus pertinet, omnino tradant.

» Volumus autem quod praesentium Littera» rum Nostrarum transumptis etiam impressis; so manu alicujus Notarii publici subscriptis, et sigillo Personae iu dignitate Ecclesiastica constitutae munitis, eadem fides prorsus adhibeatur, si quae ipsis originalibus Litteris adhiberetur, si

» forent exhibitae, vel ostensae.

» Nulti ergo hominum liceat hanc paginant » Nostrae declarationis, damnationis, mandati, » prohibitionis, et interdictionis infringere, aut » ei ausu temerario contraire. Si quis autem hot » attentare praesumpserit, indignationem Omni-» potentis Dei, ac Beatorum Petri et Pauli Apo-» stolorum ejus se noverit incursurnm.

» Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem Anno Incarnationis Dominicae millesimo
octingentesimo vigesimo primo Idibus Septembris Ponteficatus Nostri Anno XXII.

J. Cand. Pro-Datarius. H. Cand. Consalvas

Visa de Curia. D. Testa.

Loco + Plumbi F. Lavizzarius.

ascritti a questa Società, o essensi resi colpevoll'di alcuno di quei delitti di cui si è fatta

qui menzione.

Finalmente per rimuovero più efficacemente ogni pericolo di errore, condanniamo e proscriviamo tutti i così detti Catechismi e Libri dei Carbonari, nei quali essi descrivono ciò che suol praticarsi nelle loro adunanze, i loro statuti ancora, i loro codici e tutt' i libri formati per loro difesa stampati o manoscritti, e, sotto la medesima pena della Scomunica maggiore riserbata come sopra, proibiamo a qualsivoglia dei fedeli di leggere o di ritenere presso di se i mentovati libri o anche solamente qualcuno di essi, e comandiamo che senza alcuna eccezione li consegnino agli ordinari dei luoghi o ad altri che hanno il dritto di riceverli.

Vogliamo poi che ai transunti anche stampati di questa nostra lettera, quando sono sottoscritti per mano di alcun pubblico Notaro e contrassegnati del sigillo di qualche Personaggio constituito in dignità Ecclesiastica, si presti tutta quella credenza che si presterebbe alla stessa lettera originale se fosse esibita o mostrata.

Non sia dunque a nessun uomo lecito di violare, o con ardir temerario opporsi a questa nostra dichiarazione, condanna, mandato, proibizione ed interdetto. Che se alcuno presumerà di ciò tentare sappia che egli incorrerà nello sdegno di Dio Onnipotente e dei Beati suoi Apostoli Pietro e Paolo.

Dato in Roma presso S. Maria Maggiore, nell'anno dell' Incarnazione del Signore mille ottocento ventuno ai 13 di Settembre, l'anno ventesimo secondo del Nostro Pontificato.

CARD. PRO-DATARIO. E. CARD. CONSALVI.

Vista dalla Curia D. Treta.
In luogo + del sigillo.

F. Lavizzario.

Die, Mense, et Anno supradictie praesentes, Literae Apostolicae affixae, et publicates fuerunt ad Vulvas Basilicarum Lateranensis, Vaticanae, et Liberianae, necnon Cancellurae Apostolicae, Curiae Innocentianae, et in aliis Locis consuetis per me Vincentium Benuglia Apost. Curs.

Felix Castellacci Mag. Curs.

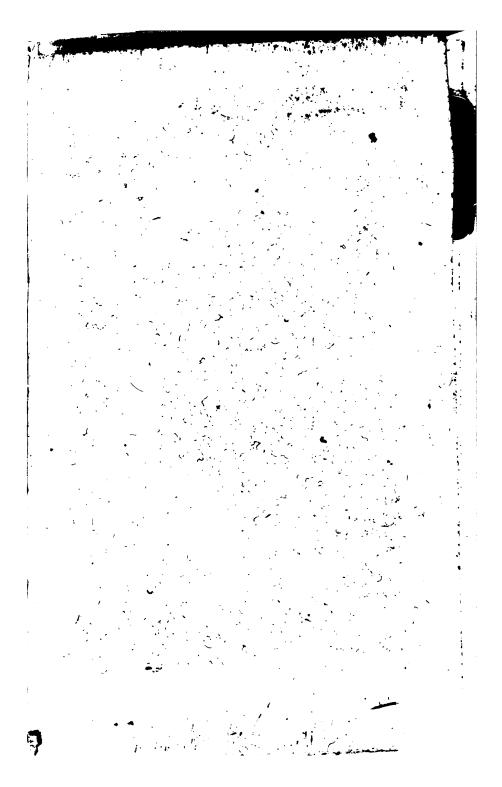

### THIS BOOK IS DUE ON THE LAST DATE STAMPED BELOW

### AN INITIAL FINE OF 25 CENTS

WILL BE ASSESSED FOR FAILURE TO RETURN THIS BOOK ON THE DATE DUE. THE PENALTY WILL INCREASE TO 50 CENTS ON THE FOURTH DAY AND TO \$1.00 ON THE SEVENTH DAY OVERDUE.

| APR 4 15:7 |                          |
|------------|--------------------------|
|            |                          |
|            |                          |
|            |                          |
|            |                          |
|            |                          |
|            |                          |
|            |                          |
|            |                          |
|            |                          |
|            |                          |
|            |                          |
|            |                          |
|            |                          |
|            |                          |
|            |                          |
|            |                          |
|            |                          |
|            |                          |
|            | LD 21-100m-12,'43(8796s) |

